#### I CENT'ANNI DEL "CORRIERE"/QUASI UN FILM STORICO

# La corona d'Ottone



Calato definitivamente il sipario sulla "battaglia di via Solferino" che per due anni (fra il 1972 e il 1974) aveva impegnato dignitari di partito e centri di potere economico intorno alla linea politica e ai movimenti di proprietà del principale quotidiano italiano, il "Corriere della Sera" si appresta a fe-steggiare, il prossimo 5 marzo, il suo centesimo anno di vita.

Le ventate di impopolarità, le perentorie e impietose requisitorie della contestazione studentesca che s'erano abbattute sul giornale ai tempi di Pinelli e di Valpreda, appartengono a un'epoca ormai lontana. E s'è scolorito anche il ricordo dell'arrogante quanto farsesco boicottaggio decretato nel 1973 dalla maggioranza silenziosa nei confronti della sterzata "sovversiva" del nuovo direttore Piero Ottone, reo più semplicemente di onesti propositi illuministi. Nel frattempo s'è risolta senza danni la guerra di secessione di quel drappello di vecchi "senatori" e di più giovani blasonati (il salotto del "Corriere") che, nell'estate del 1974, pareva sul punto di far colare a picco la traballante navicella di via Solferino, presa di mira dalla segreteria Fanfani e tenuta in vita senza molta convinzione

Due anni fa, ormai novantottenne, la barca di via Solferino sembrava stesse colando a picco: dopo la contestazione da sinistra, c'era una scissione sulla destra. Invece ha resistito, compiendo il secolo. Ma a che prezzo? Facciamo un po' di storia...

da Agnelli e Moratti associatisi, un anno prima, di malavoglia all'ultima erede della dinastia dei Crespi, Giulia

E' troppo presto per dire dove fi-nirà per sfociare la "rivoluzione dall" alto" del marzo 1972 spintasi forse al di là delle intenzioni iniziali, e già materia di sottili interpretazioni, ma sancita nel frattempo da tanto di carta statutaria sul "modo nuovo di fare il giornale". E' innegabile in ogni caso striale della gomma Giovan Battista che per ritrovare nella storia del "Corriere" una svolta di simili proporzioni. sia pur con le opportune varianti, oc-

corre risalire indietro di almeno settant'anni, all'avvento di Luigi Alber-

Anche allora si trattò di una rivolta di palazzo in un clima di durissimo scontro politico in atto nel paese. A Milano non si era ancora spento il ricordo delle cannonate del generale Bava Beccaris del maggio 1898 e sembrava che l'ostruzionismo dell'opposizione di sinistra e di pochi liberali non sarebbe riuscito a bloccare i progetti di legge del governo Pelloux per la limi-tazione dei poteri del Parlamento e del-la libertà di stampa. Nulla lasciava presagire che il "Corriere" potesse abbandonare l'indirizzo favorevole alla restaurazione oligarchica.

Il fondatore del giornale, Eugenio Torelli-Viollier, che aveva manifestato il suo dissenso nei confronti della scalata della repressione, era stato costretto ad abbandonare su due piedi la direzione. Dei tre principali finanziatori del "Corriere" — il cotoniere Benigno Crespi (che nel 1885 aveva investito nell'impresa 100 mila lire), l'indu-Pirelli e il fabbricante di tessuti stampati Ernesto De Angeli -, solo il primo aveva condiviso, non senza parec-

#### OGNI MATTINA UN FARISEO IN CASA

Non tutti possono avere l'età del "Corriere". Io ho 44 anni di meno, età egualmente rispettabile ma che fa sì che abbia cominciato a leggere quel giornale quando era irri-mediabilmente fascistizzato. L'immagine del "Corriere" albertiniano, liberale e liberista, era quella di mio padre, che pure essendo privo di potere e di senso del potere, era stato a scuola con un Crespi e si considerava almeno parente po-vero delle duecento famiglie della borghesia milanese, in cui continuava a credere nonostante la metamorfosi del giornale, che esse a suo parere avevano accettato di mala voglia. E continuava a vederci le differenze con il "Popolo d'Italia", che certo c'erano ma erano indiscernibili ai miei occhi fanciulli, già per il semplice fatto che in casa nostra entrava solo il "Corriere". Poi vennero i tempi dell'Asse e il "Corriere" si trasformò in un enorme pitone che già ben prima delle leggi razziali si protendeva verso mio padre ebreo per ingoiare lui e la sua famiglia, manovrato da giornalisti come Montanelli, Lilli, Piovene, uomini tutti egregi che accudivano a quella bisogna per giovanile errore o perché costretti, come oggi ognuno sa ma allora nessuno sa-peva, neanche loro. Tra mio padre e i suoi vecchi compa-gni di scuola, che si chiamassero Crespi o Sessa o Lampugnani, calò una saracinesca al di là della quale egli si sforzava ancora di captare cenni di saluto e sospiri di rincre-

Tutti si formano contro il padre e io non faccio eccezioni. Ma tra mio padre e il "Corriere" preferivo di gran lunga il primo, ed ero disposto a perdonare più facilmente a lui di credere nel "Corriere" che non al "Corriere" di averlo tradito. Deve essere questa la ragione per cui poi ho passato più di vent'anni senza leggere il "Corriere", record imbattibile per un milanese. Ho ripreso a leggerlo regolarmente solo un anno fa e devo riconoscere che ora è un giornale più aperto, qualche volta scavalca a sinistra Lotta continua. Né ho ragione di serbare rancori, il tempo passa, non vivo più a Milano da decenni e le duecento famiglie se esistono ancora sono ormai parenti più o meno poveri delle multinazionali. Inoltre, stando a Torino, posso fare il con-

fronto con la "Stam-pa". La differenza è costo di far venire lano non è più quel-

quella tra un gigante bonario che si issa i bambini sulle spalle perché vedano tutto, loro le vertigini, e un maestro di scuola che li porta in giro per mano, mo-strando che Roma è sempre corrotta, Mi-

Gasparotto sul balcone di via Solferino, il 26 luglio 1943.

la d'una volta e perfino Torino è diventata un ricetto di puttane; in compenso a Nizza Monferrato c'è un pensionato delle Ferrovie che ha visto un ufo, alla Crocetta un signore che sposta oggetti per telecinesi, alla clinica ortopedica un orfanello storpio che ha avuto una protesi grazie a "Specchio dei tempi": e se da noi le cose vanno male abbiamo sempre l'Europa: un supplemento mensile, magari in lingua originale.

Solo così il lettore della "Stampa" va a letto tranquillo. Ma, a pensarci bene, questa doccia scozzese che sembra provinciale, è davvero europea, assomiglia alla tecnica dei giornali di Springer, è capitalisticamente più avanzata della sovrana disinvoltura del "Corriere". Ed è meno pericolosa per un lettore critico. A leggere controluce le menzogne della "Stampa" si intuisce la verità, mentre leggendo il "Corriere" a furia di verità parziali si perde il senso della menzogna totale. Forse il gigante fa giocare i bambini per metterseli meglio in bocca; allora mi sembra - che Dio mi perdoni! - una versione ammodernata del pitone fascista. Nonostante i fermi propositi, mi riprende dunque l'antica diffidenza, la paura di finire disarmato dalla borghesia milanese, come mio padre. Per fortuna, se Lilli e Piovene sono morti, Montanelli è vivo e vegeto. Esco a comprare "il Giornale" e mi sento subito irrobustito.

CESARE CASES

fede in qualche modo al programma originario: « Statuto, libertà, ordine, onestà ed economia nella condotta della cosa pubblica ».

Questi principii di solido conserva-torismo costituzionale che (insieme al liberismo in economia e a un triplicismo austero in politica estera, alieno

chie esitazioni, i propositi di serbar da velleità coloniali troppo spinte) ave- incaricato dal giugno 1898 di appogvano contribuito per quasi vent'anni alle fortune politiche del "Corriere", non sembravano più garanzie tali da rassicurare gli ambienti più esclusivi dell'aristocrazia nera e il grosso della borghesia lombarda contro la « marea

giare senza riserve i programmi più oltranzisti, non sarebbe durata che pochi mesi, quanti bastarono ai moderati milanesi per capire che la linea "prussiana" della reazione aperta e degli stati d'assedio non sarebbe passata senontante ». za provocare altre profonde e irrime-Ma la gestione di Domenico Oliva, diabili lacerazioni nel paese e fra la

stessa classe dirigente. Il 17 maggio 1900, alla notizia del-lo scioglimento della Camera, il ventinovenne Luigi Albertini, allora gerente del giornale, pubblicava in assenza del direttore un duro attacco contro la politica liberticida del governo Pelloux. Erano seguite le dimissioni di Oliva, ma il successore aveva saputo prevedere, sia pur di misura, il fallimento del tentativo reazionario e l'avvento di un nuovo corso politico.







fice del "monumento" di carta stampata della borghesia italiana. A destra: Benigno Crespi, che nel marzo del 1885 rilevò la quota di Pio Morbio e trasformò radicalmente il giornale. Nella pagina accanto, sotto il titolo: Pietro Ottone ed Eugenio Montale.



# Ci sono voluti 100.000 anni per passare Stone Age dall'età della pietra allo Stone Age Club

Stone Age, età della pietra • Stone Age Club, il club esclusivo per chi ama sul serio la natura, il mare, la libertà • Per chi sente il bisogno che la vacanza sia una vera vacanza: sana e totale, semplice e confortevole . Cala Pira. una baia intatta nella zona climaticamente migliore della Sardegna che lo StoneAge Club ha scelto per un complesso nautico-residenziale diverso dagli altri Serpentara, un'isola tutta del Club, di fronte a Cala Pira, che offre occasioni in più di avventura e di divertimento 

E comprare a Cala Pira è semplice perché lo StoneAge ha accantonato la vendita tradizionale orientandosi sulla vendita in multiproprietà, la nuova formula della proprietà 

Perché oggi comprarsi una villa o un residence solo per le vacanze è un investimento obiettivamente sproporzionato 
Invece, comprare in multiproprietà vuol dire essere proprietari a tutti gli effetti senza gli svantaggi della proprietà . E chi acquista a Cala Pira diventa automaticamente socio dello StoneAge Club: cioè può contare su una vastissima gamma di confort e servizi 
Per esempio: scuola velica, scuola sub, camera di decompressione, motovelieri per gite e immersioni, servizi centralizzati, personale di servizio a domicilio, bazar, cucina naturale, minimarket, assistenza qualificata per i bambini 

E può contare - importantissimo sulla manutenzione ed efficienza della sua casa per tutto l'anno Residence e ville: cinque tagli di abitazioni perfettamente arredate, tutte con giardino privato.

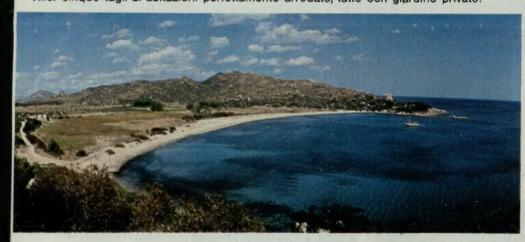

### StoneAge Club a Cala Pira Tutto. Con qualcosa in più

| SASSARI  | 1             |
|----------|---------------|
| )        | NUORO         |
| CAGLIARI | CALA PIRA     |
| en!      | DI SERPENTARA |

| 1 | Spedite questo tagliando: saprete tutto.  Due minuti di tempo contro l'opportunità |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | di un affare d'oro.                                                                |
|   | StoneAge Club - 20123 Milano                                                       |
| • | via Mazzini 12 - telefono 02/860011                                                |
| 1 |                                                                                    |
| 1 | Nome                                                                               |
|   | Cognome                                                                            |
| 1 | Via                                                                                |
| 1 |                                                                                    |
|   | cap Città                                                                          |
|   | Telefono                                                                           |

#### I cent'anni del "Corriere"

Al "colpo di Stato" seguirà il regno. Un regno destinato a durare ininterrottamente per un quarto di secolo, con un Albertini sovrano assoluto nell' azienda del "Corriere" e protagonista di riguardo sulla scena politica italia-na. Carattere schivo e spigoloso, intollerante di contraddizioni, interprete e continuatore per intimo convincimento delle idealità della Destra storica, egli intendeva rinnovarne la matrice cavouriana con la tradizione moderata del sistema di governo inglese, a metà strada fra il liberalismo classico di Gladstone e il "torismo" sociale di Disraeli. Ma dall'Inghilterra vittoriana, dove era stato dal 1894 per perfezionare i suoi studi e quindi come corrispondente de "La Stampa", Albertini aveva importato al suo ingresso al "Corriere" anche alcune soluzioni editoriali d'avanguardia.

Dal 1904 il giornale si era trasferito dalla sede iniziale di via Verri nell' immenso stabilimento di via Solferino con un esercito di più di un migliaio fra collaboratori e dipendenti: quasi un "efficientissimo e lucido ministero", da cui uscivano nel 1906, al rombo di una grossa rotativa americana, 150.000 copie giornaliere contro le 10.000 del 1880 e le 90.000 di fine secolo. E dal gennaio 1905 era comparsa quella "terza pagina" del "Corriere" destinata ad assumere un posto di rilievo nella storia letteraria italiana.

Ma, al di là della collaborazione di scrittori di spicco e di varie personalità della politica e dell'economia, la macchina del "Corriere" era cresciuta sulla base del lavoro meticoloso e standardizzato, soppesato scrupolosamente riga per riga, dell'anonimato redazionale, di un complesso di notisti e compilatori che - scriverà Corrado Alvaro - formavano « un nucleo a sé, compresi dell'importanza di trovarsi insieme in così illustre azienda ».

Dietro una scuola giornalistica del genere (assurta presto a modello ai quattro angoli della penisola: « il "Corriere" è sempre il primo, il "Corriere" non sbaglia mai ») e dietro l' aristocratico dottrinario e moralista Luigi Albertini, si venne affermando. in urto frontale col "sistema di Giolitti", il "sistema del Corriere".

All'incondizionata condanna di qualsiasi apertura sia pur cauta e graduale verso i socialisti riformisti, si accompagnò una diffidenza altrettanto caparbia contro ogni tentativo di recupero dei cattolici in nome di un anticlericalismo che, se affondava le radici nel senso geloso della laicità dello Stato, muoveva anche da presupposti ideologici sostanzialmente oligarchici.

Per Albertini l'alternativa al giolitti-

### STORICO DI REDAZIONE: DINO BUZZATI

In occasione del centenario del "Corriere" si annunciano libri e mostre storiche. E' imminente la pubblicazione presso Rizzoli di una "Storia del 'Corriere'", di Glauco Licata; in questi giorni anche lo storico inglese Denis Mack Smith ha consegnato allo stesso editore il manoscritto di "Cent'anni d'Italia visti attraverso il 'Corriere della Sera'". Il 2 marzo, inoltre, si aprirà una mostra (organizzata da un'équipe guidata da Gaspare Barbjellini Amidei e di cui fa parte

anche Glauco Licata) su "Cento firme nel 'Corriere'". Tra le altre firme, naturalmente, Dino Buzzati che dal 1928 al 1935 lavorò in cronaca e in seguito fu inviato speciale e corrispondente di guerra in marina, fino al 1943. Da cro-nista teneva un "brogliaccio" dei suoi "pezzi", rubricati per soggetto. Per ogni rubrica, lo scrittore faceva un disegnino. Nelle foto qui sotto, il grosso libro aperto e alcuni di questi originali "capolettera"









smo e all'abilità manipolatrice dello statista di Dronero era « un governo forte e profondamente morale » di « ottimati che hanno della vita pubblica una concezione superiore ». L'uomo ideale per assumerne la guida avrebbe dovuto essere Sidney Sonnino, con il suo programma di stabilizzazione sociale fondato su un intervento riformatore dall'alto e su una vigile attenzione dello Stato ai ceti più umili del Mezzogiorno.

Ma, presto esauritasi questa prospettiva taumaturgica in un paese che stava allora conoscendo la "rivoluzione industriale" e i primi grandi conflitti di classe nelle fabbriche, e persa la battaglia contro il suffragio universale, non sarebbe rimasta ad Albertini che la carta di Salandra, ossia di una riscossa conservatrice che per recuperare l'egemonia persa nel 1901 aveva bisogno dell'apporto determinante dei nazionalisti e del blocco d'ordine clericale. Su questa strada il "Corriere" aveva compiuto un passo decisivo al momento della guerra di Libia quando, messi da parte gli scrupoli di alcuni suoi illustri collaboratori (di un Einaudi e di un Mosca) e quelli iniziali del suo direttore, era giunto a sposare le tesi imperialistiche soffiando poi sul fuoco dell'esaltazione tripolina con i « bei pezzi » di D'Annunzio e i servizi di Luigi Barzini sr.

ostentazione nazionalistica e di mobilitazione piazzaiola, il giornale milanese darà un apporto decisivo nelle "radiose giornate" del maggio 1915, sollevando parte della piccola e media borghesia contro le ultime resistenze dei neutralisti. Per Albertini, che pur dei nazionalisti non condivideva lo spirito slavofobo, l'entrata in guerra e la vittoria avrebbero significato, soprattutto, la definitiva liquidazione del predominio giolittiano e offerto così ai conservatori l'occasione da lungo tempo attesa di riafferrare saldamente in mano la direzione dello Stato.

Ma la stessa mediocrità o debolezza degli uomini succeduti a Giolitti, l'ab-E a ricreare questo stesso clima di bandono della "politica delle naziona-

#### ERA COME AVERE MILANO AL SUD

Quando l'ho cominciato a leggere regolarmente io - intorno al 1950 il "Corriere" era a Napoli, per tutti, il "mostro sacro" indiscusso del giornalismo italiano. Ma, dicendo giornalismo, già mi accorgo di non rendere che in minima parte la portata del "Corriere", allora, nella metropoli meridionale, poco meno addormentata del circostante Mezzogiorno. Avevamo Lauro al municipio (e non parliamo della De, a Roma); non avevamo che pochissime automobili; il telefono era pur sempre un mezzo di comunicazione ritenuto privilegiato e le "interurbane" davano ancora emozione e soddisfazione: la radio e il cinema erano seguiti con freschezza e fiducia.

Su questo mondo il "Corriere" pioveva dall'alto. Arrivava dopo mezzogiorno e chiariva tutto: la politica, la cultura, l'interno, l'estero, la cronaca bianca e nera... I più anziani ci dicevano che ciò era vero, ma ancora abbastanza recente. Essi ricordavano i tempi in cui i giornali napoletani della Serao e dello Scarfoglio non solo erano, essi, le autorità della città, ma facevano opinione anche a Roma. Poi venivano letti piuttosto i giornali di Roma. Solo la fascistizzazione del giornalismo italiano negli anni Venti - affermavano - aveva determinato la preminenza sacrale del giornalismo settentrionale nel Mezzogiorno e a Napoli.

Per noi, giovani, queste cose sembravano troppo complicate e remote per mettere in questione il "Corriere". Poi crescemmo, distin-guemmo. Ci deluse, assai spesso, soprattutto la misura - troppo larga per non avere effetti negativi in cui nel giornale l'autorevolezza si identificava con l'ufficiosità, la tradizione, il potere costituito, gli interessi più forti; e la critica con l'espressione di reazioni abituali, il commento con il banale. Meno frequenti ci apparivano ora i momenti di equilibrio, i momenti "alti". Ma non si può negare che ai fanatici del "Corriere" bastavano quei pochi momenti perché il prestigio del giornale si mantenesse, consi-



La sala di redazione della sede roma-na del "Corriere" all'inizio del secolo.

derato anche che ogni termine di paragone locale era del tutto impossibile. E oggi? Abbiamo salutato non senza interesse la novità e la varietà. Ma il "Corriere" ci ha riservato ancora una delusione. La delusione dell' antologismo, del volersi fare eco di tutto, del voler essere specchio dell' universo. E come per tutti gli specchi, il riflesso che ne deriva è talora gelido, tutto sommato poco umano e, al fondo, disorientante. Accogliere tutte le voci può essere un modo elegante per dissimulare la debolezza di una voce propria o la rinunzia ad essa.

GIUSEPPE GALASSO

lità" e il sopravvento delle tesi più oltranziste nella questione adriatica si incaricarono di smentire questi calcoli così ottimistici. L'irruzione sulla scena dei partiti e dei movimenti di massa, la radicalizzazione dello scontro sociale anche nelle campagne, l'eccezionale rafforzamento del potere di comando dei principali gruppi industriali in grado di dare la scalata alle banche come ai giornali, stavano sconvolgendo del resto la fisionomia e l'assetto del paese.

Per Albertini come per altri leader d'opinione dell'Italia liberale (da Alfredo Frassati a Alberto Bergamini, a Olindo Malagodi), abituati a far da ponte con autorevolezza fra le piccole cerchie di notabili, il mondo degli af-

fari e i circoli parlamentari, la nuova e più complessa realtà del dopoguerra segnò la fine di un'epoca e il tramonto di tante fideistiche certezze. E lo schianto fu tale da spingere Albertini nel momento più acuto di disorientamento, all'indomani dell'occupazione delle fabbriche nel settembre 1920, ad augurarsi che i socialisti prendessero il governo. « Vi prometto », dirà a Filippo Turati, « che il mio giornale vi sosterrà. Noi abbiamo bisogno di uscire da questo marasma, di sentire qualcuno al timone, sia anche il partito socialista ».

Di fronte all'avvento del fascismo il contegno di Albertini fu quello di altri autorevoli esponenti della classe dirigente. E soltanto alla stretta finale,

quando l'inserimento del fascismo nello Stato liberale parve investire anche gli aspetti più formali del vecchio regime costituzionale e la violenza extralegale culminata nel delitto Matteotti minacciò di far naufragare il processo di "normalizzazione", l'atteggiamento del quotidiano milanese altrimenti favorevole e attendista venne meno, per lasciare il campo al dissenso aperto.

Chiesta perentoriamente ai Crespi la testa di Albertini. Roberto Farinacci venne infine esaudito nel novembre 1925: lasciarono il giornale, fra gli altri, anche Luigi Einaudi, Ferruccio Parri, Alberto Tarchiani, Mario Borsa. Guglielmo Emanuel, Ettore Janni, Francesco Ruffini. La liquidazione del direttore pare ammontasse a ben 50 milioni di lire (oggi, decine di miliardi), ma Albertini aveva lasciato un' azienda, disse, « fatta di materiale tal-

mente buono che ci vorranno cinquant'anni per distruggerla...». Acconciatosi a una lunga trafila di direttori (Pietro Croci, Ugo Ojetti e Maffio Maffii) nominati dall'alto ma via via destituiti sino all'insediamento nel 1929 di un giornale di sicura fede fascista come Aldo Borelli, il "Corriere" per qualche anno riuscì con estrema circospezione a barcamenarsi, in qualche modo, fra quanti ai vertici del regime ne volevano l'assoluta "fascistizzazione" e quanti invece ritenevano politicamente più realistico lasciargli un certo margine controllato

di autonomia, che servisse di oppor-

tuna copertura all'estero.

Ma tutto ciò ebbe a durare finché l'amministratore Eugenio Balzan poté godere della protezione personale, fra gli altri, del fratello del duce, Arnaldo Mussolini. Dal 1932, per quanto un po' di tolleranza concorresse ad accrescere il numero delle collaborazioni di alto livello culturale, il quotidiano milanese andò servendo fedelmente la dittatura e si guardò bene dall'offrire il fianco a qualsiasi motivo di frizione o di suscettibilità da parte delle supreme gerarchie del regime. In compenso il giornale, che era giunto a tirare durante la guerra 600.000 copie, che nel 1926 era sceso a 420.000, riprese gradualmente fiato e così i profitti dei Crespi.

Il successore di Balzan, Aldo Palazzi, destreggiandosi abilmente dopo 1'8 settembre 1943 fra la repubblica di Salò e la Resistenza, riuscì a porre una seria ipoteca sulla continuità dell'azienda. Ciò che Mario Borsa poté fare a liberazione avvenuta, durante il breve intermezzo di gestione commissariale del Cln, fu di sostenere

continua a pagina 112

#### E' nata l'Europa delle pance

Ho letto l'articolo di Marisa Rusconi "E' nata l'Europa delle pance" ("L'Espresso" n. 5).

Essendo io danese e avendo poco tempo fa partecipato a un congresso in Italia in occasione dell'anno internazionale della donna, parlando proprio della condizione della donna in Danimarca, e inevitabilmente anche dell'aborto, vorrei precisare che nei paesi scandinavi l'aborto è libero non fino alla diciottesima settimana ma solo entro le prime 12 settimane. Una differenza non indifferente. Basti pensare che a 18 settimane si è già entrati nel quinto mese. A parte ogni valutazione di ordine morale, i rischi di salute, di vita ecc. aumenterebbero notevolmente.

Connie Nonfjall, Milano

#### Il pittore formato Leica

Nella nota di arte di Giulio Carlo Argan pubblicata sull'ultimo numero dell' "E-spresso" con il titolo "Il pittore formato Leica", a causa di un refuso tipografico si legge (secondo capoverso) che Luigi Veronesi « era già in rapporto con i centri della ricerca visuale », costruttivismo russo e olandese eccetera, « verso il '44 ». E invece è stato verso il '34. Ci scusiamo con i lettori dell'errore.

#### Alla messa non ci vado, no

I fatti: nella scuola elementare di via Decorati al Valor Civile di Milano (zona n. 13) alcune insegnanti, che non ritenevano di dover partecipare coi loro allievi (e in ore di lezione per di più) alla messa celebrativa, indicono assemblee dei genitori, spiegano le loro ragioni, fanno dibattere il problema e decidono: a) gli allievi che vogliono assistere alla cerimonia sono, ovviamente, liberi di farlo; b) le stesse insegnanti rimarranno in classe a disposizione degli allievi che non volessero partecipare.

Da questo episodio un attacco durissimo alle maestre e al direttore didattico colpevole di aver ritenuto corretto l'atteggiamento delle insegnanti predette.

In un successivo momento l'Associazione scuola famiglia (che si definisce democratica) ha scatenato, anche attraverso la stampa cattolica, un duro attacco al direttore chiedendo al ministro la sua sostituzione.

L'episodio è grave: nel nome di una pretesa maggioranza (ammesso poi che esista e non sia fatta dai soliti cinquanta genitori) si chiede la testa di un direttore che non intende accettare imposizioni di natura ideologica e confessionale e crede nel dibattito e nel confronto; ci si scaglia contro gli insegnanti che applicano nella

#### ERA COME AVERE MILANO AL SUD

Quando l'ho cominciato a leggere regolarmente io - intorno al 1950 il "Corriere" era a Napoli, per tutti, il "mostro sacro" indiscusso del giornalismo italiano. Ma, dicendo giornalismo, già mi accorgo di non rendere che in minima parte la portata del "Corriere", allora, nella metropoli meridionale, poco meno addormentata del circostante Mezzogiorno. Avevamo Lauro al municipio (e non parliamo della De, a Roma); non avevamo che pochissime automobili; il telefono era pur sempre un mezzo di comunicazione ritenuto privilegiato e le "interurbane" davano ancora emozione e soddisfazione; la radio e il cinema erano seguiti con freschezza e fiducia.

Su questo mondo il "Corriere" pioveva dall'alto. Arrivava dopo mezzogiorno e chiariva tutto: la politica, la cultura, l'interno, l'estero, la cronaca bianca e nera... I più anziani ci dicevano che ciò era vero, ma ancora abbastanza recente. Essi ricordavano i tempi in cui i giornali napoletani della Serao e dello Scarfoglio non solo erano, essi, le autorità della città, ma facevano opinione anche a Roma. Poi venivano letti piuttosto i giornali di Roma. Solo la fascistizzazione del giornalismo italiano negli anni Venti — affermavano — aveva determinato la preminenza sacrale del giornalismo settentrionale nel Mezzogiorno e a Napoli.

Per noi, giovani, queste cose sembravano troppo complicate e remote per mettere in questione il "Corriere". Poi crescemmo, distinguemmo. Ci deluse, assai spesso, soprattutto la misura - troppo larga per non avere effetti negativi in cui nel giornale l'autorevolezza si identificava con l'ufficiosità, la tradizione, il potere costituito, gli interessi più forti; e la critica con l'espressione di reazioni abituali, il commento con il banale. Meno frequenti ci apparivano ora i momenti di equilibrio, i momenti "alti". Ma non si può negare che ai fa-natici del "Corriere" bastavano quei pochi momenti perché il prestigio del giornale si mantenesse, consi-



La sala di redazione della sede roma-na del "Corriere" all'inizio del secolo.

derato anche che ogni termine di paragone locale era del tutto impossibile. E oggi? Abbiamo salutato non senza interesse la novità e la varietà. Ma il "Corriere" ci ha riservato ancora una delusione. La delusione dell' antologismo, del volersi fare eco di tutto, del voler essere specchio dell' universo. E come per tutti gli specchi, il riflesso che ne deriva è talora gelido, tutto sommato poco umano e, al fondo, disorientante. Accogliere tutte le voci può essere un modo elegante per dissimulare la debolezza di una voce propria o la rinunzia ad essa. GIUSEPPE GALASSO

lità" e il sopravvento delle tesi più oltranziste nella questione adriatica si incaricarono di smentire questi calcoli così ottimistici. L'irruzione sulla scena dei partiti e dei movimenti di massa. la radicalizzazione dello scontro sociale anche nelle campagne, l'eccezionale rafforzamento del potere di comando dei principali gruppi industriali in grado di dare la scalata alle banche come ai giornali, stavano sconvol-

gendo del resto la fisionomia e l'assetto del paese.

Per Albertini come per altri leader d'opinione dell'Italia liberale (da Alfredo Frassati a Alberto Bergamini, a Olindo Malagodi), abituati a far da ponte con autorevolezza fra le piccole cerchie di notabili, il mondo degli affari e i circoli parlamentari, la nuova e più complessa realtà del dopoguerra segnò la fine di un'epoca e il tramonto di tante fideistiche certezze. E lo schianto fu tale da spingere Albertini nel momento più acuto di disorientamento, all'indomani dell'occupazione delle fabbriche nel settembre 1920, ad augurarsi che i socialisti prendessero il governo. « Vi prometto », dirà a Filippo Turati, « che il mio giornale vi sosterrà. Noi abbiamo bisogno di uscire da questo marasma, di sentire qualcuno al timone, sia anche il partito socialista ».

Di fronte all'avvento del fascismo il contegno di Albertini fu quello di altri autorevoli esponenti della classe dirigente. E soltanto alla stretta finale,

#### I cent'anni del "Corriere"

continuazione da pagina 46

apertamente la battaglia per la Repubblica e di denunciare nostalgie e rigurgiti qualunquistici. E non fu certo un contributo di poco conto.

Ma, con la messa in disparte di Mario Borsa e la reintegrazione dei vecchi proprietari nell'agosto 1946, non c'era più posto al "Corriere" per orientamenti liberal-radicali e per voci che non fossero intonate a un conformismo opportunista e accomodante. Con Emanuel e quindi, dal novembre 1952, con Mario Missiroli (candidato personale di De Gasperi) l'indirizzo del giornale si volse gradualmente da una politica di restaurazione, su una piattaforma di centro, a un conservatorismo intransigente e non più sottinteso. « Un giornale della sottoborghesia, degli uomini che guardano indietro », lo definiva nel 1950 una rivista come "Belfagor" pur indulgente nei confronti del liberalismo aristocratico ancien-régime di Albertini. Chiuso nel suo aureo bozzolo di massima istituzione dell'establishment e dell'opinione pubblica benpensante settentrionale, il "Corrierone" giudicò con disinvolta presupponenza che non sarebbe stato difficile sbarazzarsi del centro-sinistra, profilatosi nel frattempo all'orizzonte politico, e di quel che conseguiva. Di questo errore di valutazione avrebbe pagato le spe-se, per tutti, l'anziano Alfio Russo al timone del giornale dall'ottobre 1961.

Ma si era ormai nel 1968. E anche a voler aprire al nuovo corso (come fece Spadolini quando le fortune dello "storico incontro" fra cattolici e socialisti cominciavano a declinare), ci si accorse presto al "Corriere" che ben altri movimenti di fondo stavano trasformando il volto del paese. Oltretutto, le stato di salute dell'azienda non era più quello di prima. Ancora una volta comunque sarebbe stata la vecchia dinastia dei Crespi, nella persona di donna Giulia Maria, pronta e caparbia nel fiutare il vento, a muoversi per tempo prima che fosse troppo tardi. Nel luglio 1974, infatti, fallito ogni piano di risanamento e allargatasi la dia-spora al seguito di Indro Montanelli, Giulia Maria Crespi, giocando d'anticipo rispetto a un progetto che avrebbe dovuto chiamare al capezzale del "Corriere" i più grossi esponenti dell'industria privata e semipubblica (da Agnelli a Cefis, a Pirelli, a Buitoni), cedeva la sua quota ad Angelo Rizzoli, forte delle garanzie finanziarie della Montedison. Un mese dopo, sia pur di malagrazia, anche gli altri finivano per seguirne l'esempio. Ammainata la vecchia bandiera e passata la mano ad altri, finivano per quadrare tanto i conti politici che quelli finanziari.

VALERIO CASTRONOVO

#### RICORDI DI UN COLLABORATORE AL CORRIERE

## QUEL 26 LUGLIO '43

Ho principiata la mia col-laborazione al Corriere della Sera con un « elzeviro » su « L'Aquila » del 26 novembre 1931.

Sono dunque, in quest'an-no centenario del giornale, quarantacinqu'anni di collaborazione, ch'ebbe varie vi-cende per diversi e svariati motivi, ma in complesso e in conclusione, insomma, dura da quel '31 a tutt'oggi in più riprese, e, come ho detto, in varie vicende.

Ne raccolgo, e con vivo

piacere, una.

Nel '43, in luglio, ero in montagna in Val Gardena o Ortisei, fra le immanenti angoscie e le trascendenti speranze di cui parla un mio articolo sul Corriere del 22 luglio di quell'anno.

Quel che accadde il 25 non occorre dirlo. N'ebbi notizia, anzi la notizia mi svegliò il 26 mattina, presto seguita da un'altra: dei gran convogli guerreschi che scendevano dal Brennero in Italia.

« La guerra continua », avevamo proclamato noi: loro, i tedeschi, ci si preparavano, e non a parole.

Intanto, stando a quanto concerneva me, quel giorno o il seguente venni a sapere che al Corriere era cambiato il direttore, e che il nuovo era Ettore Janni.

Non sto a dire i motivi politici per i quali non dovevo aspettarmi favore da un rigoroso antifascista io, Accademico d'Italia, che cioè, tira e molla, col « regime » ero venuto ad accomodarmi. Non starò a dire i motivi politici, dato che ce n'erano altri, letterari e diciam pure umani, di dissenso fra lui e me, e, in lui, di risentimento.

Infatti, la letteraria « terza pagina » del Corriere albertiniano, nella quale lo Janni aveva avuta sempre e crescente influenza, era stata, con gli annessi e connessi suoi culturali, morali, politici, filosofici, uno dei fenomeni letterari e civici più avversi e più avversati alla e dalla Ronda. E, a proposito di un saggio d'interpretazione dantesca di lui Janni, io m'ero espresso liberamente, definendolo erme-neutica di un genere partico-lare. Essa, illusa ed illudendo che ci sia un modo facile di leggere e intender il testo dantesco, aumenta la difficoltà di leggerlo e il numero di quelli che non lo capiscono proprio in quanto credono di

Anche senza attribuire allo Janni sentimenti rancorosi e vendicativi e anche conoscendolo solo come scrittore tendente all'amaro e all'arcigno, non avevo ragioni d'aspettarmi una facile e cordiale intesa col nuovo direttore, di cui ignoravo che stima fa-cesse di me e sospettavo che

m'avesse in antipatia. In quei giorni ultimi del mese di luglio del '43 non ci fu nulla che non fosse confuso, difficoltoso, intralciato, specialmente se c'era di mezzo l'Alto Adige, per i tedeschi Tirolo del Sud. Tanto per dire che sentirmi chiamare al telefono a Ortisei da Milano il 28 se non fu il 27 di quel luglio mi stupì, e più mi stupì sentire che mi parlava al telefono Ettore Janni per sollecitarmi a mandargli un articolo, un « fondo di terza pagina letterario », che chiamavamo e chiamiamo « elzeviro ».

Il quale, ad esprimere le angoscie dure e le speranze labili in un futuro che fu quel che fu, comparve sul Corriere il 14 agosto; e questa data conferma la sollecitudine dell'esperto giornalista intesa ad evitare sconcerti e sconnessio-ni tecniche nel trapasso in corso, ma dettata, nel caso particolare e personale di Janni e mio, da una sicura, non pur letteraria e intellettuale, ma umana e morale superiorità di lui su quanto avrebbe in fondo costituito non ingiustificato motivo di

risentimento e di polemica rappresaglia, dato che polemico, e amaro, ero stato pure anch'io.

Anni dopo, fatta nel mondo quella che dobbiamo pur chiamar pace, da tanti anni in qua, per non perderne an-che la nozione; anni dopo quel luglio del '43, venendo a conoscere Janni, ebbi la soddisfazione di dirgli quanto avessi apprezzato la sua telefonata di quel giorno a Or-

Mi disse, sobriamente, che si trattava di un collaboratore che egli, direttore, giudi-cava utile al giornale, anzi alla « terza pagina »; ma, per mio conto, io giudicavo, gli dissi, che il suo atto aveva quei caratteri di cortesia ed equanimità che nell'uomo di mestiere manifestano l'uomo liberale.

Argomenti, libertà e liberalità, difficili, scabrosi, controversi, litigiosi. Sarebbe ipocrisia se negassi che in tanti anni di collaborazione sia sempre mancata la contro-versia e il contrasto. Tale mancanza non significhereb-be nemmeno vigoria d'una o dell'altra o d'ambe le parti. E anche questo accresce il pregio della telefonata di Janni a Ortisei.

Riccardo Bacchelli

onière delle Sera 4/3/76.

# AI TEMPI DEL «CORRIERE»

Il mio primo ricordo del «Corriere», che celebra in questi giorni il suo centenario, è quello di un volto severo, con due grandi baffi grigi che, guatandomi sospettosamente dal vano del suo stambugio, mi chiese cosa desideravo, e quando sentì che desideravo essere ricevuto dal direttore, assunse l'espressione che assumono gl'infermieri dei manicomi quando un pazzo cerca di persuaderli che è Napoleone. Quel fattorino si chiamava Terragni, era un ex-carabiniere come quasi tutti gli altri fattorini del «Corriere», e in seguito diventò mio grande amico e confi-

Prima di arrivare sino a lui, avevo dovuto passare altri due posti di blocco, uno piedi, uno in cima allo scalone di marmo, eppoi percorrere un androne reso ancora più solenne e cupo dalla foderatura di legno scuro, di cui tutto mi parve ostile, e lo era. Seppi più tardi da Buzzati che anche lui lo aveva battuto col cuoe in gola, mormorando: «Scusi, scusi...» a un'ombra che continuamente gli si parava davanti sbarrandogli il passo, e che secondo lui era il fantasma di Luigi Albertini, armato d'un bastone per picchiarlo in testa ai nuovi

Con scandalizzato stupore di Terragni, abituato a imporre lunghe anticamere ai postulanti, il direttore mi ricevette quasi subito, ma per un pezzo non lo vidi. Vidi soltanto le ciambelle di fumo della sua pipa levarsi di dietro il giornale che si teneva davanti spalancato. Non lo conoscevo, e solo dopo parecchi anni seppi a chi dovevo quella chiamata. Il primo a segnalarmi era stato Ugo Ojetti, dopo aver letto e recensito un mio libro; ma non era bastato. Il secondo era stato il dottor Aldo Crespi, uno dei tre proprietari; ma non era bastato nemmeno lui. Era stato proprio il direttore, Aldo Borelli che, dopo essersi a lungo rifiutato di leggere ciò che andavo scrivendo («Basta con questi ragazzi - diceva -: se sono fascisti, sono somari; se sono bravi, sono antifascisti»), per caso in treno aveva avuto sott'occhio un mio articolo, e bofonchiato a chi gli stava accanto: «Questa bestia non sa scrivere, ma sa farsi leggere. Chi è? Voglio

Di vedermi però non si mostrava punto ansioso perchè rimase senza profferir parola dietro la sua grata di carta stampata per una buona mezz'ora, più che sufficiente a farmi perdere quel po' di lucidità che ancora mi restava. Quando si decise a guardarmi e a farsi guardare in faccia, si mostrò stupito della mia presenza, mi chiese chi ero, finse di non ricordarsi per quale motivo mi aveva chiamato, poi suonò a Terragni e gli disse: «Portatelo di là con carta, penna e calamaio. Fra due ore, voglio l'articolo». «Che articolo?» chiesi. «Che ne so? Un articolo. Fra due ore». Dopo due ore venne a trovarmi, e mi trovò che piangevo con la testa reclinata su un foglio pieno di cancellature. Mi prese per i capelli, mi sollevò quasi di peso, mi dette dell'imbecille, mi condusse a cena, e l'indomani mi fece il contratto di redattore viaggiante. H

Parlo di Borelli perchè nelle celebrazioni ufficiali di questo centenario alcuni storici, estranei al «Corriere», di lui non hanno parlato, o lo hanno fatto solo per dire, sprezzantemente, che fu il «direttore fascista» «Corriere». Anagraficamente, è vero. Borelli fu mandato a fascistizzare il giornale di Albertini. E forse, quando ci arrivò, la sua intenzione era proprio questa. quando ci arrivai io (nel '38, non nel '41, com'è stato scritto), egli non era più il proconsole del regime presso il «Corriere», ma il difensore del «Corriere» presso il regime. Meno i pochi che con Albertini erano spontaneamente usciti nel '25, tutta la vecchia guardia era ancora al suo posto: Borelli si era rifiutato di compiervi epurazioni. Al fascismo, egli sacrificava la prima pagina, e specialmente i titoli. Era il pedaggio che doveva pagare per salvare il resto. E il resto era ciò che aveva seminato Albertini quanto a se-

rietà professionale, pulizia di scrittura, rispetto dei valori culturali e, fin dove era possibile, oggettività d'informazione. Il suo compito non era facile. Come dirimpettaio egli doveva vedersela col giornale stesso di Mussolini, cui la decadenza del «Corriere» avrebbe fatto un comodo birbone. Favorendo il concorrente, Borelli avrebbe potuto far carriera. Invece, preferi fare il direttore del «Corriere», e per quindici anni lo fu come meglio, in quelle circostanze. non si sarebbe potuto. Affidò la grancassa a coloro che facevano domanda di suonarla, e i migliori li tenne in sordina a fare quel giornalismo di evasione che per tutti noi fu in quel periodo l'unico modo di salvar l'anima e serbare le mani pulite. Buzzati aveva ragione a dire che nei corridoi c'era sempre il fantasma di Albertini. Ma il bastone lo usava solo con gli addetti alla politica, che lo stesso Borelli considerava qualcosa di mezzo fra i pompieri e i netturbini. Ma quando qualcuno gliene denunciava la stupidità e il servilismo, rispondeva: «Sì ma è grazie ad essi che voi, cari sbarbatelli, potete permettervi il lusso di fare gl'intelligenti». Poi si arrabbiava, o fingeva di arrabbiarsi, e aggiungeva: «E se non lo capite, vi mando tutti al seguito del Duce o di Starace a parlare d'immancabili destini».

B Quando Borelli se ne andò, il 26 luglio, a ringraziarlo e ad accompagnarlo alla stazione fummo due soli: Gaetano Afeltra ed io. Certamente sarebbero venuti anche Piovene, Buzzati, Barzini, Bartoli e Lilli, se fossero stati sul posto. Eravamo i « puledrini» che Borelli aveva lanciato in pista, accompagnato, sorretto, corretto, protetto con burbera affettuosità. Dopo quindici anni di «Corriere», era povero in canna, e visse il resto dei suoi giorni di pensione e di ricordi. Non rimpiangeva di aver pagato per tutti. Rimpiangeva solo — ma a bassa voce — che di tutti, quasi più nessuno se ne ricordasse. Ma, se dopo la Liberazione il «Corriere» poté ridiventare quello di prima, fu per-ché tale Borelli lo aveva conservato malgrado il fasci-

Dopo di lui, ho visto arrivare e andarsene sei altri direttori: Janni, Borsa, Emanuel, Missiroli, Russo, Spa-dolini. Ognuno di loro operò dei cambiamenti, ma che non erano nulla in confronto al cambiamento che il «Corriere» operò in loro. Il solo Borsa, che aveva quasi ottant'anni e «Il Secolo» in corpo, cercò di resistere, e appunto per questo non durò che pochi mesi. Janni e Emanuel erano uomini usciti con Albertini, che rientrarono a braccetto a lui. Missiroli, non ostante il suo indiscusso prestigio, diceva: «Al "Corriere" tutti possono comandare, meno il direttore». Forse a incidere più di tutti fu Russo: un po' per la sua siciliana guapperia, e molto perché, avendo capito che poteva operare solo sulla pelle del giornale, concentrò lì i suoi sforzi, lasciandovi parecchi segni, e quasi tutti buoni. Ognuno ci stava a modo suo: Emanuel come in un palco della Scala. Spadolini come sulla sua cattedra universitaria. Ma tutti assumevano i modi, il linguaggio, le abitudini, e perfino le manie e le assurdità del «Corriere»: ce n'erano tante da farlo somigliare, come diceva Civinini, a «un manicomio di pazzi in marsina».

Ecco perché le storie ideologiche e sociologiche del «Corriere» che ho letto udito in questi giorni mi fanno sorridere. Nei quasi quarant'anni che vi ho trascorso, una vita intera, di cambiamenti ne ho visti. Ma non era il «Corriere», erano l'Italia e il mondo che cambiavano. Il «Corriere» si adeguava come tutti i giornali di lunga tradizione hanno sempre fatto, e devono fare. Ma la sua caratteristica era di farlo con una dignità e uno stile che invece non cambiarono mai: nemmeno il suo fascismo era stato quello, sguaiato e vociante, di tutti gli altri quotidiani. Rivisto, o come oggi si suol dire, «rivisitato» col distacco dei decenni, anche il

«Corriere» di Albertini commise probabilmente degli errori. Frassati, l'editore della «Stampa», gli rimproverò per esempio quelli dell'anti-giolittismo, della campagna per l'intervento nella prima guerra mondiale, delle indulgenze verso D'Annunzio e il primo squadrismo. Ma gli errori di Albertini, se tali erano, odoravano di bucato. E il segno del «Corriere», il suo tratto di riconoscimento. era proprio in questo odore, di cui i muri del «Corriere» rimasero impregnati anche dopo di lui.

Fui io a raccontare proprio in un articolo sul «Corriere» — uno dei miei ultimi e pour cause — che quando uscì dal «Corriere», Albertini, guardandone dal marciapiede il frontone, disse al fattorino che lo aveva accompagnato fin sulla porta: «Per distruggerlo, gli ci vorranno almeno cinquan-t'anni». Aggiunsi in quell'occasione che i cinquant'anni stavano per scadere, ma questa era una malignità riferita a una situazione che ormai non mi riguarda più. Il fatto è che Albertini sapeva perfettamente che il ce mento con cui aveva costruito il suo giornale era di quelli che avrebbero resistito, a dispetto di ogni vicissitudine politica, fin quando in Italia ci fossero stati dei giornalisti innamorati e paghi solo del giornalismo. Înfatti ha resistito, almeno fino a qualche anno fa. Su ciò che è avvenuto dopo non posso pronunciarmi.

Posso soltanto dire questo: che quando il nostro gruppo - venticinque redattori e una settantina di collaboratori — decise di staccarsi dal «Corriere» per fondare un altro giornale, lo facemmo non per tradire il «Corriere», ma con la convinzione di continuarlo e di portare nel nostro povero sacco di emigranti il fantasma di Albertini, con tutto

il suo bastone.

Se si tratti di legittima difesa, o di appropriazione indebita o sequestro di persona, lo dirà il lettore. Noi seguitiamo a sentirci figli del «Corriere». Perciò la sua festa è anche la nostra festa, di cui l'unica cosa che ci ha un po' turbato è stato qualche accenno, da parte di estranei, di processo al suo passato. Al suo passato il «Corriere» deve tutto ciò che è. Gli auguriamo di esserne degno.

Indro Montanelli



# Corriere, diario di cento anni d'Italia

Il « Corriere della Sera » elezioni generali del 1900. è nato cento anni fa, il 5 Anche la situazione eco-marzo 1876. Pochi giorni nomica, resa poco meno dopo, venne rovesciato, alla Camera dei deputati, il governo della Destra liberale « storica ». Essa aveva retto le sorti dell'Italia dal giorno stesso della sua costituzione in Stato unitario e, prima ancora, con Cavour, anche quelle del regno subalpino, nel decennio conclusivo della lotta risorgimentale. Saliva al governo la Sinistra, liberaga depressione economica anch'essa, ma almeno internazionale seguì un pein apparenza molto più riodo di alta congiuntura. democratica della Destra. Con un grande sforzo di Non altri che Antonio severità le nostre finanze Gramsci riconobbe l'alta lepubbliche presero la via del vatura intellettuale del li risanamento e questo conberalismo della Destra stosentì all'incipiente indurica. Già prima di lui Be-nedetto Croce aveva avverstria italiana d'attrarre capitali esteri e nazionali e tito come in alcuni espodi svilupparsi con lo svi-luppo del commercio innenti d'essa, uomini di dot trina, e di grande severità ternazionale. Si creavano morale, ma che diedero anche dei margini per l'elebuona prova di sé anche vazione del tenore di vita consessi governativi, delle classi lavoratrici. L'atfossero presenti i germi teggiamento del governo, del progressismo politico-sociale, che postulerà l'infinalmente imparziale nei conflitti del lavoro, e con tervento dello Stato a di Giolitti persino benevolo fesa delle classi lavoratriverso le organizzazioni sinci. Del resto, alla caduta dacali dei lavoratori, condella Destra contribuì l'insentì a queste di strappatenzione d'uno dei suoi mire l'aumento dei salari, nistri di statizzare le fertuttavia ancora molto basrovie, anticipando la solusi e altre conquiste, nella zione che prevarrà 30 anni contrattazione collettiva e dopo. Nel 1876 le speranze del nella legislazione sociale. Queste conquiste s'estenprogresso erano riposte neldevano, però, solo all'Itala Sinistra liberal-democralia settentrionale e centrale. Il Meridione, già dan-

tica, fiduciosa a sua volta nell'iniziativa privata della nascente borghesia imprenditoriale. In campo economico, la politica della lesina della Destra scontentò i ceti possidenti, mentre l'imposta sul macinato, con cui s'era pareg le gravavano ancora le spese per le guerre del Risorgimento, schiacciava eccessivamente la maggioranza povera della popolazione.

Il Paese aveva bisogno d'industrializzarsi e allo Stato chiedeva di dare ossigeno a questo processo. Trionfavano gli uomini d'affari. Era facile contrapporre al rigore della Destra la disinvoltura della Sinistra. In prosieguo di tempo, la Destra e la Sinistra s'avvicinarono, però, in parlamento. Il trasformismo, che ne derivò, voleva essere una difesa della monarchia liberale nei confronti dei « neri », i cleri cali che sposavano il ri fiuto che il Vaticano opponeva perfino al congiungimento di Roma all'Italia e, in modo più durevole, alla laicità dello Stato, e dei «rossi», i repubblica-ni e i socialisti, confusi con gli anarchic Ma il trasformismo ebbe ben presto anche una sua base economica, nella protezione doganale che fu elevata a tutela dell'industria e della cerealicoltura. I radicali, liberisti convin-

Il trasformismo trovò so stegno anche nella politi-ca estera. L'Italia s'era fatta con l'aiuto della Francia, e con le simpatie della Gran Bretagna, ma nella guerra del 1866 fu al leata della Prussia. Nel successivo conflitto francoprussiano, il governo italiano si mantenne neutrale, sebbene gli uomini che lo componevano, appartenenti, per l'appunto, alla Destra storica, si sentissero più vicini alla Francia. La Sinistra al potere non se rimanere senza alleati.

ti, furono rigettati all'op-

Il contrasto con la Francia per la Tunisia faceva che l'alleato possibile fosse la Germania, il che implicava l'alleanza anche con l'Austria-Ungheria, riconciliatasi con l'impero tedesco e legatasi ad esso. La Triplice fu conclusa così nel 1882, con grave irritazione della Francia, ma l'iniziale benevolenza dell'Inghilterra. La Destra l'accettò perché l'alleanza coi due imperi conservatori rafforzava la monarchia italiana, nel mentre la Frandiventata repubblicana, evolveva — attraverso aspre lotte interne - verso una democrazia più radicale. Avversavano la Triplice i repubblicani e i radicali italiani, che continuavano ad alimentare l'irredentismo nei confronti dell'Austria.

L'allargamento del suffragio nel 1882, che concedeva praticamente il voto agli operai, anche se non ancora alla parte analfabeta, prevalente specie nel Meridione, dei contadini rendeva inevitabile una evoluzione democratica pure in Italia. Non vi si giunse né rapidamente, né facilmente. Il nascente movimento operaio e contadino fu perseguitato col ricorso a stati d'assedio e tribunali militari, in Sicilia nel 1894, a Milano e altrove nel 1898. Le persecuzioni liberticide susci tarono l'alleanza dei radicali, dei repubblicani e dei socialisti. All'apice della battaglia, una frazione del liberalismo costituzionale con Zanardelli e Giolitti. si pronunciò in favore di una politica democratica. che risultò vittoriosa alle

entrato al «Corriere» nel che catastrofica per una se-1896 come segretario e porrie d'anni dalla crisi agratavoce di Torelli Viollier, ria, dalla speculazione ediriuscì a riportare il giorlizia, dal disavanzo inflanale su posizioni liberali e zionistico del bilancio, dal ne assunse anche la dire-zione politica, che tenne conflitto commerciale con la Francia, dalle spese miper un quarto di selitari e coloniali, dai crol-li bancari e dalla sfiducia dilagante, fini col migliorare notevolmente. A partire dal 1896, ad una lun-

neggiato dal sistema fisca-le e doganale e che rista-

gnava od arretrava econo-

micamente, malgrado le

crescenti rimesse dell'emi-

grazione di massa, politi-

camente rimaneva in balla

di clientele, delle quali lo stesso governo giolittiano si serviva per fabbricarsi

una grossa maggioranza

Nella prima orbita

parlamentare.

Il liberalismo di Albertini divergeva sostanzial-mente da quello di Giolitti, che il direttore del «Corriere» giudicava demagogico, atto soltanto ad indebolire l'autorità dello Stato, che, a suo avviso, era garanzia indispensabile per atteggiamento dei possi-

Mentre Giolitti cercava di mediare fra la borghesia ed il proletariato, Albertini riteneva che la classe dirigente potesse essere co-stituita, per ragioni di cultura e capacità tecniche ed economiche, solo dalla borghesia, della cui prosperità il proletariato medesimo avrebbe finito con l'avvantaggiarsi ben più che dalla da lui deprecata lot-ta fra le classi. Se Albertini si schierava in principio con la borghesia, non condivideva tuttavia ogni

rovita. Due anni dopo, lo stesso progresso econo-Luigi Albertini, che era mico e sociale. denti Sotto la sua direzio-ne il «Corriere» tornò ad essere liberista, in ispecie attraverso la costante, assidua e brillante collaborazione di Luigi Einaudi, in contrasto col protezio-nismo della grande industria e della grande proprietà terriera.

#### Secondo Gramsci

Il «Corriere» di Albertini, per quanto avesse il nucleo di gran lunga più numeroso dei suoi lettori a Milano e in Lombardia, era poi meridionalista, al punto che, nel 1913, con

Ugo Ojetti, difese la can-didatura di Gaetano Salvemini, contrastata con pressioni illecite dalla consorteria locale e dalle autorità giolittiane, nel collegio di Molfetta. Nell'unico discorso che pronunciò in parlamento, nel 1925, Antonio Gramsci notò che nell'Italia democratico-liberale erano in realtà esistiti due soli partiti borghesi che contassero sul serio: quello giolittiano e quello del « Corriere della Sera », conservatore e tuttavia fautore del risollevamento del Mezzogiorno.

Di fatto, un vero parti-

nazionale, né poteva finché la massima forza conservatrice dell'epoca, la Chiesa cattolica, ferma nella sua opposizione allo Stato risorgimentale laico, invitava i cattolici a non partecipare alle elezioni politiche. Pur nel ripudio d'ogni anticlericalismo massonieo, il « Corriere » di Albertini nella difesa della laicità era più intransigente di Giolitti. Questi ottenne a più riprese che, col tacito consenso delle gerarchie ecclesiastiche, i voti dei cattolici si river-

to conservatore non si for-mò mai in Italia su scala ne al socialismo e al sindacalismo che da riformisti si facevano rivoluzionari, sui candidati governativi. Con l'introduzione giolittiana del suffragio universale, alle elezioni generali del 1913 l'intervento dei cattolici fu molto

più organizzato e massiccio che non per l'addietro. Albertini lo deprecò fortemente. Stretto fra questa critica e quella delle sini-stre, Giolitti, che aveva portato i radicali al governo, fu da costoro costret to a dimettersi, Antonio Salandra, nel quale Alber-tini riponeva la sua fiducia, prese il suo posto. La guerra europea del 1914 mise termine ad un'epoca e ne apri un'al-tra. Giolitti era contrario l'opinione pubblica per la

all'intervento italiano che, dato il risveglio dell'irredentismo, le simpatie del-Francia e il Belgio aggrediti e la discesa in campo della Gran Bretagna (le cui forze navali avrebbero potuto impedire i rifornimenti marittimi italiani) avrebbe dovuto volgersi contro l'Austria-Ungheria e la stessa Germaformalmente ancora alleate dell'Italia. Al neutralismo, giolittiano o socialista, rispondevano varie voci dell'interventismo. Quella del «Corriere» fu una delle più efficaci. Non altri che Salvemini, interventista di sinistra, esaltò la funzione svolta allo ra dal «Corriere». Col senno del poi, anch'egli s'accorse più tardi che dalla partecipazione alla guer ra scaturi il fascismo. Nel 1914-'15 riteneva, invece, preminente il pericolo reazionario costituito dall'imperialismo militarista te-

#### Effetti rivoluzionari

Limitatamente a ciò, le recenti ricerche della storiografia tedesca, sia di quella liberal-radicale, sia di quella marxista, hanno confermato l'esattezza di quest' intuizione. D' altra parte, la posizione di Giolitti era indebolita dal fatto che, con la guerra di Libia del 1911, egli stesso aveva aperto le dighe al nazionalismo. Decidendo l'ingresso in guerra, Salandra e il ministro degli esteri, Sonnino, pensavano invero ad un'operazione

conservatrice. La guerra, imperialistica nei suoi fini, palesi od occulti, da tutte le parti, ebbe peraltro effetti rivoluzionari. Le nazioni dell'Europa occidentale furono salvate dall'America che si metteva altresì al centro dell'economia mondiale. Tre imperi, il russo, il tedesco e l'austro-ungarico, crollarono e delle rivoluzioni divamparono sui loro terri-

Questi crolli facevano dell' Italia vittoriosa una grande potenza. Alle sue nuove frontiere settentrionali ed orientali, essa veniva a confinare con Stati deboli. Con la neo-nata Jugoslavia si trovò subito in urto. Il « Corriere della Sera » propugnò, con Luigi Albertini, Giovanni Amendola e G. A. Borgese, l'accordo italo-jugoslavo.

Le cause del sorgere e del trionfo del fascismo sono state sì sovente discusse in quest'ultimi anni. che non abbiamo bisogno di soffermarci di nuovo sull' argomento. Uno molteplici elementi della crisi va tuttavia ricordato. Alle elezioni generali del 1919 i liberali, nel senso più lato del termine, com-prendente i liberali di destra e di sinistra, e anche radical-democratici, persero la maggioranza assoluta dei seggi nella Camera, che avevano sempre detenuto. Due grandi partiti di massa emersero da quel-le elezioni, il socialista e il popolare, che rappresentava i cattolici. La collaborazione ministeriale dei liberali di varia gradazione col partito popolare si attuò, ma fu molto difficile e stentata, incapace di dare vita ad una vera stabilità governativa. Il partito socialista s'era dato una direzione massimalista, che vagheggiava addirittura la dittatura rivoluzionaria del proletariato, senza nulla fare per prepararne l'avvento ed era decisa solo nel respingere ogni appoggio a un governo borghese.

Invano, nel settembre 1920, nel momento cruciale dell'occupazione operaia delle fabbriche, lo stesso Luigi Albertini sali le scale del capo della frazione riformista del socialismo, Filippo Turati, per indurlo ad andare al governo e tentar d'evitare così la radicalizzazione della lotta Paese. In minoranza nel proprio partito, Turati non se la sentiva di romperne la disciplina e l'unità. antifascisti da sempre, ad

attenuare la gravità del-l'errore dei liberali del tempo che, col « Corriere della Sera » così come con molte altre loro espressioni, giornalistiche, parlamentari, governative, economico-sociali, favorirono l'esordio del fascismo. Ma i fa-voreggiatori del fascismo furono numerosissimi, ad irriducibili furono Quando s'accorse che il fascismo significava dittatura, Luigi Albertini si mise con quei pochi oppositori. La battaglia antifasci-sta del « Corriere della Sera » nel 1924-'25 fu coraggiosa e assai degna. Fini col ritiro forzato di Albertini, e di quanti solidarizzarono con lui, dal giornale che egli aveva portato ad una circolazione e ad un'autorevolezza senza

Il seguito è materia di polemica attuale. Il fascismo non fu una parentesi, come il massimo filosofo del liberalismo, Benedetto Croce, opinava e sperava che fosse. Malattia morale fu, in effetti, secondo il detto dello stesso Croce, ma avente cause sociali, economiche, politiche, spirituali, di lunga data e con conseguenze che non sono scomparse con la scomparsa della dittatura. Ne soffriamo tuttora, benché questa constatazione non debba poi essere un paravento per nascondere le cause più recenti dei nostri odierni malanni, imputabili non più al fascismo, ma se mai al regime delle partitocrazie che gli succeduto.

In democrazia, in ogni modo, i mali possono essere denunciati apertamente, i rimedi discussi liberamente. Spetta non solo alla stampa, ma in primo luogo alla stampa farlo. In democrazia repubblicana. l'Italia ha compiuto molti passi in avanti, alcuni anche arditi. Attualmente il Paese attraversa una fase critica. Non v'è motivo perché non ne esca, se vorrà fermamente uscirne e se saprà prendere una direzione consona alle ne-

Nell'avvicinarsi del trentesimo anniversario della nascita della Repubblica. per la cui vittoria alle urne il « Corriere della Se ra » si batté validamente, con Mario Borsa, il problema non è né d'ottimismo, né di pessimismo, sibbene di consapevolezza e

cessità impellenti.

#### La parabola politica del « Corriere della Sera » va vista in siffatto contesto storico. Esso debuttò nell'ordine d'idee della Destra liberale e, con accentuazioni diverse, restò in quel-l'orbita. Ci furono degli alti e bassi nella linea del giornale. Nel 1898 il suo fondatore, Eugenio Torelli Viollier, lasciò la direzione perché disapprovava la violenta repressione milisovrano, delle manifestazioni popolari contro il ca-Un disegno di significato augurale che Giacomo Manzù ha dedicato alle nuove generazioni in occasione del centenario del Corriere della Sera.

### GLI ANEDDOTI, LE GIORNATE, GLI AMICI D'UN REDATTORE PREMIO NOBEL

# Montale: «Il mio record, diciotto articoli in diciotto giorni»

La firma di Eugenio Montale è apparsa per la prima volta sul «Corriere» il 2 gennaio 1946. In quei mesi aspri dell'immediato dopoquerra i giornali uscivano a due pagine. L'articolo di Montale era una recensione un libro di Alda Croce, Teatro italiano della seconda metà dell'Ottocento». Fu collocato in prima pagina, di spalla, con titolo su una colonna. Le notizie che ali stavano a fianco parlavano di «situazione tesa nella Venezia Giulia» e di una bomba a Roma contro ex dirigenti della sini-

stra cristiana ». Il secondo articolo fu pubblicato diciotto giorni dopo, il 20 gennaio. Non era più una recensione, ma una «libera divagazione», una « fantasia », una « confidenza », un «accordo di tastiera», come usava dire ai tempi dei « forzati della bellezza» che si esprimevano soltanto per elzeviri. S'intitolava «Racconto di uno sconosciuto »: nel '56 divenne il primo capitolo del più famoso libro di prosa di Montale, «Farfalla di Dinard ».

Il « Corriere » ha un se-

colo. Parlo con Montale dei swoi trent'anni di « Corriere » e di ciò che questo giornale ha significato nella sua vita di uomo e di poeta, di inviato speciale e di critico. Ogni tanto, in via Solferino, qualcuno dice: in quella stanza lavorava Montale. Qualcuno ricorda il ticchettio lentissimo, come di goccia assidua, della sua macchina da scrivere. Da alcuni anni non lo si vede più nei corridoi. Ma la memoria, ora che gli espongo l'argomento di questa intervista, si fa subito tesa e lucida. Non uscirà dalle sue parole alcun affresco del « Corriere ». monumenti, i toni solenni, le scene grandiose. Nessun bilancio, mi dice: qualche aneddoto, qualche giorno,

- Perché debuttò proprio con una recensione a un libro che parlava di teatro?

« Perché il direttore di al-Mario Borsa, aveva idea di fare di me il critico drammatico del "Corriere". Renato Simoni in quel momento era sotto epurazione per la sua appartenenza all'Accademia d'Italia. Non se ne fece niente. Simoni riprese poco dopo il suo posto. Non so se abbia mai saputo che "in pectore" ero stato il suo possibile succes-

Nel secondo articolo "Racconto di uno sconosciuto", lei accenna a certe letture della sua adolescenza. Il "Corriere" non è nominato. « In effetti, nella mia ca-

sa di Genova, entrava "Il Caffaro". E poi quel settimanale di cui ho parlato nel Racconto di uno sconosciuto". Era una rivistina non so se parrocchiale o missionaria: "L'Amico delle famiglie". Ma io e mio padre lo guardavamo, come ho detto nel racconto, soltanto per controllare se un certo arciprete Buganza aveva azzeccato, come in effetti faceva sempre, la soluzione dei monoverbi, dei rebus e degli incastri, vincendo in premio un libro edificante ».

#### Una stroncatura

- A che età è diventato

lettore del "Corriere"? « Intorno ai vent'anni, ma saltuariamente. Dopo la prima guerra mondiale, ho cominciato a leggerlo tutti giorni. Non mi passò mai per la testa di poter arrivare a collaborarvi. Tanto più che, quando il "Corriere" si occupò per la prima volta indirettamente di me fu quasi per stroncarmi. Io avevo scritto della scoperta di Italo Svevo sul finire del '25. Nel febbraio del '26, un numero della rivista francese Navire d'argent fu parzialmente dedicata a Svevo Non so perché, ma la mia scoperta, che aveva preceduto quella francese, fu contestata. Sul "Corriere" Giulio Caprin scrisse un violento articolo intitolato "Una proposta di celebrità". Anche Gramsci, fidandosi di un'informazione sbagliata, mi attaccò come esponente dell'inguaribile esterofilia italiana. So che Gramsci non aveva letto Svevo. Io dissi che se Dante aveva immortalato Cimabue no-

minandolo, citato da un

Gramsci come un mauvais

clerc anch'io potevo aspira-

re a una sopravvivenza del genere ».

- Il 1925 non è soltanto l'anno della sua scoperta di Svevo: è anche l'anno dell'uscita di "Ossi di seppia" pubblicati da Piero Gobetti. Ebbe una recensione sul

« No. Il "Corriere" se ne occupò dopo la terza edizione, quella del '31, che aveva un disegno di Scipione in copertina: un rosso cavalluccio marino accanto a un pesce nero. Il giudizio fu parzialmente benevolo ». - Nel '27 lei si trasferì

da Genova a Firenze. Fu l'epoca della rivista "Solaria", del caffè delle Giubbe Rosse, del suo lavoro di direttore del Gabinetto Vieusseux. Restò lettore del "Cor-« Non si può dire che noi

"Solaria" fossimo dei grandi lettori del "Corriere", anche se ammetto che non era proprio iperfascista. A Firenze divenni amico di Bruno Fallaci, che po ritrovai in via Solferino. Era straordinariamente colto: cosa strana per un giorna-

- Nel '46 lei inizia la collaborazione. Il direttore che subentrò a Borsa, Guglielmo Emanuel, le riconfermò l'impegno. Come avvenne la

sua assunzione definitiva? Era il 30 gennaio del '48. Ero di passaggio a Milano e andai a far visita a Emanuel che ancora non conoscevo personalmente. Lo trovai nervoso e preoccupato. Sul suo tavolo c'era la strisciolina di carta di un flash d'agenzia con la notizia dell'assassinio di Gandhi. Cercai quasi di nascondermi in un angolo della stanza. Capivo di essere arrivato al giornale in uno di quei momenti in cui non c'è tempo per i convenevoli, e me ne sentivo in colpa. Emanuel mi fissò. Poi disse: me le scriverebbe lei quattro o cinque cartelle su Gandhi? Dissi di sl, mi accompagnarono in una stanza. Dopo due ore l'articolo era pronto. Uscì senza firma né sigla. Era intitolato "Missione interrotta" ». Secondo la regola che

riguarda molti aneddoti relativi ai giornalisti, si dice che Emanuel, colto da folgorazione, l'abbia fatta as-

vero?

« Emanuel aveva qualche stranezza. Era figlio di un grande attore e si sosteneva che passeggiasse per l'ufficio recitando Shakespeare Credeva nello spettacolo niù che nella letteratura. Ma non commise la stranezza di assumermi seduta stante. Mi fece telefonare a Firenze giorni dopo dal direttore generale che era Giuseppe Colli ».

#### Orari impossibili

- Lei dice che Emanuel non credeva nella letteratura. Che cosa le fece fare nei primi tempi?

«Tradussi il primo volu-ne delle "Memorie" di me delle Churchill. Dovevo dettare direttamente la traduzione a una dattilografa. Proposi un orario che comprendeva tre ore al mattino e il resto nel tardo pomeriggio. La cosa si rivelò impossibile: c'era di mezzo una questione di straordinari che la azienda non voleva pagare. Mi fissarono come orario le due del pomeriggio. Ho sempre sofferto d'insonnia: togliermi il riposo del pomeriggio è farmi violenza. Era ormai estate: te l'immagini che cosa può voler dire dettare Churchill mentre gli

altri dormono? So che le fu assegnata una stanza al primo piano di via Solferino, Parecchi anni dopo, la fecero scendere al pianterreno e lei commentò ironicamente: hanno messo davanti agli sportelli delle necrologie, Con chi divise quelle stanze? «La prima con Indro Montanelli. Ero abbastanza imbarazzato. Nell'ottobre del '45, sulle pagine del "Mondo" di Bonsanti, avevo recensito senza troppo favore il suo libro "Qui non riposano". Temevo che potesse recriminare qualcosa, chiedermi qualche spiegazione. Invece non fece mai cenno a quell'episodio. Quando Montanelli si trasferì a Roma, nella stanza venne Gaetano Baldacci. Poi sono stato per pochi anni con Enrico Emanuelli»

Lei è stato inviato speciale e redattore. Che cosa ricorda di più del periodo in cui viaggiava?

Consiglio d'Europa a Strasburgo: diciotto giorni, diciotto articoli. Ma l'esperienza più singolare la vissi in Inghilterra, quando Emanuel mi mandò a una parata aviatoria. Fui scambiato per il critico aeronautico giornale. L'industriale De Havilland mi chiedeva opinioni e consigli. Poi avvenne l'incredibile: dalla pista si levò in volo un aereo che, secondo il programma, doveva superare la barriera del suono. Il pilota non ce la fece. A volo concluso. scese dalla carlinga e venne

#### a chiedermi scusa. Quasi piangeva ». E' vero che come redattore era bravissimo nel

tagliare gli articoli troppo

lunghi? « Così si raccontava. Mi dicono che adesso non si possono più fare tagli. Se questa regola ci fosse stata ai miei tempi, forse sarei rimasto disoccupato... ».

- Che cosa cambiò del suo lavoro quando la direzione passò da Emanuel a Mario Missiroli? «Il mio lavoro rimase in-

variato, salvo l'aggiunta della critica musicale per il Corriere d'informazione Cambiò invece il ritmo delle mie giornate. Missiroli era un parlatore affascinante che adorava essere ascoltato. Fui il suo tacito interlocutore notturno. Lo pregai di venire a un accordo: a mezzanotte me ne sarei andato. Quando l'ora stava per scoccare e io mi alzavo dalla poltrona, lui emetteva un piccolissimo gemito. Con i successivi direttori, Alfio Russo e Giovanni Spadolini, il rapporto è stato diverso, anche se cordialissimo e amichevole Ormai al giornale andavo soltanto nel pomeriggio. Ero ancora in forza alla redazione quando fu nominato direttore Piero Ottone. Sono diventato un giornalista pensionato il 30 novembre del '73 ».

- Quali colleghi le sono stati più vicini oltre a quelli che ha già nominato?

« Tanti, e non vorrei tentare elenchi per non rischiare qualche spiacevole di-menticanza. Volevo molto bene a Dino Buzzati. Ero molto affezionato a Orio nezia, mentre stavamo cenando insieme, si sentì male. Lo accompagnai al Danieli. Sulla porta dell'albergo gli dissi tu. Orio. scrivi troppo. Come se avessi affermato qualcosa d'inverosimile, mi rispose: oggi ho scritto soltanto tre ar-So che lei non era sol-

tanto legato a quelle che sono state le firme celebri del "Corriere". So che contava molti amici anche tra i redattori la cui firma appariva sul giornale rara-mente o addirittura mai... «E' vero. E su tutti ricordo Giuseppe Patanè. Era

un siciliano non più giovane, silenzioso, appartato. L'unico modo per farlo uscire dal suo riserbo era di parlargli di Verga e di Capuana. Li aveva visti, quand'era ancora ragazzo, ai tavoli dei caffè della via Etnea a Catania. Attraverso gli anni, si era portato dietro quel ricordo come una reliquia. E su quel ricordo, ogni anno, scriveva un articolo che mandava a riviste e giornali di provincia. Di tanto in tanto veniva nella mia stanza. E mezzo del colloquio mi diceva: forse non ti ho ancora raccontato di quando vidi vo tutto, quella era la trentesima o quarantesima volta che mi sentivo ripetere l'episodio. Ma non mi sentivo di deluderlo, mi fingevo

#### Poesie dattiloscritte

- Ha mai scritto poesie

nelle ore che trascorreva in

incuriosito e attento ».

« Sì, qualche verso. Mi è rimasta l'abitudine di usare ancora oggi la macchina da scrivere per stendere le poesie. Ho l'impressione di una cosa già stampata, e il fatto di non avere davanti la tremolante immagine della mia grafia mi consola ».

- E' una conferma di quanto lei ha sempre sostenuto: che per fare poesia non c'è bisogno né di eremitaggi né di decadenti "offici-Anche una stanza di redazione, tra telefoni che suonano, colleghi che parlano, bozze e titoli, può an-

tita di Benedetto Croce. Croce dice che la poesia si re il quale poi procede alla sua estrinsecazione. La cosa non è così: non si possono separare i due momenti. la nascita e la stesura. la quale non è una copia conforme del fantasma che ci si porta dentro. La stesura comporta tali variazioni da essere parte integrante della poesia. Ma la verità ultima è che non si sa quando una poesia nasce: è il frutto di un'accumulazione. La poesia non è prima pensata e poi fatta: i due momenti sono intercambia-

Nei giorni gelidi e limpidi di Stoccolma, quando andò a ricevere il premio Nobel, ufficiale all'accademia di Svezia parlando su un tema che stava in bilico tra ironia e apocalisse, se lo si pensa affrontato da un uomo che aveva appena ricevuto il massimo riconoscimento mondiale proprio per la sua opera di poeta. Il tema era: è ancora possibile la poesia? Montale disse cose altis-

sime e paradossali, inquie-tanti e scettiche, secondo la sua abitudine. Anche davanti a quel pubblico solenne e attento, ricordò il « Corriere». Spiegò anzitutto che cos'è, in gergo giornalistico, il « coccodrillo »: è l'articolo biografico dedicato a una personalità, già pronto in caso di morte improvvisa, con i verbi tutti al passato: «nacque, lavorò, scrisse, ebbe...». Un giorno, Montale trovò in archivio il suo « coccodrillo ». E al pubblico di Stoccolma fece anche il nome del redattore del « Corrière » che l'aveva preparato: Taulero Zulberti, un collega che è stato per molti anni in via Solferino.

«Zulberti - dice adesso - è stato molto gentile con me. Ma a Stoccolma non ho raccontato tutto. Il "coccodrillo" me lo sono portato via. Lo rileggo qualche volta. Gli manca la corda della commozione. Ma suppongo che qualche redattore gli aggiungerà la dovuta lacrima... »

Giulio Nascimbeni

Leo Valiani

## RIPERCORRIAMO LA STORIA DEL «CORRIERE DELLA SERA» CHE OGGI COMPIE CENT'ANNI

# Quelle prime tremila copie di un secolo fa

Torelli Viollier voleva conquistare i potenziali lettori della borghesia in ascesa L'ingresso nella proprietà di Benigno Crespi Il venticinquennio di Luigi Albertini Una stanza segreta per D'Annunzio in via Solferino - Quando Mussolini faceva dettare i titoli per telefono - L'appoggio alla repubblica nel referendum del 1946

- con 300.000 abitanti, di cui il 45 per cento analfabeannoverava ben 8 quotidiani di diverse sfumature: dalla conservatrice Perseveranza al democratico Secolo, dal papista Osservatore cattolico alla socia-lista Plebe. Non sembrava ci fosse spazio per un nuovo giornale. D'avviso contrario era però Eugenio Torelli Viollier, uno squattrinato giornalista napoletano immigrato da dieci anni dopo essere stato segretario di Dumas padre e redattore del garibaldino *L'Indipen*-Era una follia. Ma Torel-

li Viollier si era accorto che il ceto imprenditoriale espresso dalla città cominciava a preoccuparsi delle ripercussioni negative che avrebbe avuto sugli affari la brusca svolta politica che si stava delineando con l'imminente caduta della Destra, al governo da 16 anni. Per Torelli Viollier, esduta — che difatti avvenne il 18 marzo, 13 giorni dopo la fondazione del Corriesta del ceto imprenditoriale lombardo avrebbe cercato un compromesso con la Sinistra, quasi divinando che tale Sinistra, come davvero avvenne poi con Depretis e il trasformismo, lungi dall'essere quella catastrofe dipinta dai conservatori di tutta l'Italia, avrebbe garantito la libertà, i commerci, l'industria e l'ordine costituito, cambiando poco nella sostanza. Per Torelli Viollier occorreva quindi un quotidiano che, tenendosi fuori dai partiti, esprimesse tutto ciò rassicurando sul «salto nel buio».

Insomma, per Torelli Viollier, prima o poi qual-cuno doveva fondare un giornale come quello da lui progettato, un giornale che avrebbe reclutato i potenziali lettori nella classe borghese in ascesa, Però all'atto pratico fu una fatica trovare tre soci disposti a rischiare: e si racimolarono appena 30.000 lire delle 100.000 preventivate come minimo. Si affittò un angusto mezzanino nella Galleria Vittorio Emanuele, si presero accordi con una tipografia disposta a far credito, si convinsero tre giornalisti a farsi assumere. Domenica 5 marzo, nel tardo pomeriggio, usci il primo numero. Tiratura iniziale 3000 copie.

« Non dura », si pronosticava in giro. Qualche socio usci, altri si avvicendarono senza entusiasmo. I debiti aumentavano. Ci fu anche un tentativo governativo, attraverso il prefetto, di sovvenzionare il gior-nale. Ma Torelli Viollier rid'accordo col socio Pio Morbio. Pareva che si dovessero chiudere i battenti da un giorno all'al-tro. Ma nel 1880 la tiratura era già salita a 10.000 copie, e frattanto si erano acco-stati collaboratori come Capuana, Verga, Arrigo Boito, De Cesare. Il Corriere, sia pur traballando per la cronica mancanza di soldi in cassa, cominciò davvero, li Viollier, a diffondersi tra

### Gli auguri

al « Corriere » Hanno inviato, fra gli altri, auguri per il centenario del « Corriere »: gli onorevoli Gio-vanni Malagodi, Gianpiero Or-sello, Salvatore Frasca, Umberto Terracini, Emilio Colombo Carlo Pastorino, il prof Giorda Carlo Pastorno, il proi Glorda-no Dell'Amore, il presidente del-la Regione Lombardia Cesare Golfari, l'editore Giulio Einaudi, Michelangelo Antonioni, il pre-sidente e il segretario della Final Paolo Murialdi e Luciano Ceschia, Roberto Renzi pres, del Ciscolo della stamma di Mi del Circolo della stampa di Milano, Ivanoe Fraizzoli pres dell'Inter, L. Biraghi Lossetti pres. dell'IBM, Silvio Bertoldi dir. di « Epoca », Wes Gallanger pres. dell'Associated Press, Domenico Bartoli dir. della « Nazione»

All'inizio del 1876 Milano | la borghesia che saliva. Ma | nonostante il progressivo aumento della tiratura, permaneva il rischio di chiu-dere i battenti da un giorno all'altro, Per tallonare i ranza bisognava assumere nuovi redattori, affrontare spese postali maggiori (i telegrammi spediti dagli informatori in esclusiva e dalle agenzie), mandare propri uomini all'estero. Mancavano però i soldi: e proprio ad un pelo dall'allineamento — come forza incidente sull'opinione pubblica — con i mitici Se-colo e Perseveranza.

NELL'ITALIA UMBER-TINA 1885-1900

La situazione di stallo fu risolta casualmente nel 1885, quando il consocio Morbio, avendo deciso di trasferirsi in America, cedette le sue quote al cognato Benigno Crespi ricco industriale cotoniero. Benigno Crespi intuì nel giornale un affare. L'apporto dei suoi capitali nella società permise investimenti che Torelli Viollier non avrebbe potuto far mai: assun-zione di nuovi redattori e perfino di inviati speciali come Vico Mantegazza che venne poi mandato in Eril'acquisto di propri macchinari tipografici, e quindi l'assunzione di proto in sedi sempre più ampie (dopo via San Pietro all'Orto, in via San Paolo e infine nel 1889 in via Verri 14, nel palazzo di proprietà del Crespi). Il giornale ebbe qualche impiegato, l'impianto del telefono, una rete di corrispondenti dalle principali cit-tà. Per la critica drammatica venne preso Giovanni

Pozza, per la cronaca giudiziaria A, G, Bianchi, per le corrispondenze politiche da Roma Torraca. Collaborarono politici come Bonfadini e Alfredo Comandini, economisti come Luigi Luzzatti, letterati come De Roberto. Il Corriere diffuso ormai in tutta la Lombardia e nei principali nale, con 100.000 copie di tiratura verso la fine del secolo — poté anche giovarsi di un rilancio pubblicitario con manifesti af-

fissi dappertutto. Crespi non interferiva nella linea politica, a lui bastava che il giornale rendesse. Non interferl neppure quando il giornale, contro gli interessi del cotoniero, avversò il protezio-

L'Italia umbertina nascondeva gli stracci sotto gli orpelli, con Crispi sognava la grandezza e mandava truppe in Africa, ma ne mandava anche in Sicilia per reprimere le solle minatori affamati, covava scandali bancari e dell'edilizia, soprattutto a Roma. Ma c'era anche, tra Milano e Torino, un'Italia operosa e tesa al progresso, fatta di fabbriche che stavano diventando grandi industrie. In quest'ultimo alveo si inserì il Corriere.

Il giornale, liberista in economia, favorevole alla Triplice Alleanza in politica estera, e monarchico costituzionale, esprimeva le

idee dei più avanzati fra i borghesi settentrionali, 196 Purtroppo, però, la diffidenza per la classe operaja che si stava organizzando, e soprattutto la paura per le sommosse del 1898 dovute all'aumento del prezzo del pane, portarono ad una involuzione autoritaria della borghesia e dei governi che essa esprimeva. Torelli Viollier e Benigno Crespi, a differenza di altri comproprietari del giornale, non condividevano la paura della borghesia e deploravano conseguentemente le cannonate di Bava Beccaris e la repressione governativa. Ma Torelli Viollier, oltre che essere malato (tanto che dal 1894 al 1896 aveva delegato la



Infatti, entrato frattanto al Corriere Luigi Albertini che divenne il segreta-rio di Torelli Viollier, a lui venne affidato il ruolo di protagonista nella «congiura » messa in atto in via Verri per costringere Oliva a dimettersi (maggio del 1900). Il Corriere, con Albertini direttore e comproprietario (Torelli era morto da poco), si rimetteva al passo: tornando ad esprimere le punte più illuminate del liberalismo.

ALBERTINI AL TIMONE Albertini si ispirò al Times

direzione prima ad Andrea anche suo consocio), si trofrangente il *Corriere*, Domenico Oliva, parteggiava apertamente per la represdel 1900 e assassinato Um-berto I nell'agosto, ci sa-rebbe stata nella nazione.

Albertini regnò per un venticinquennio. Era certamente un politico, ma so-prattutto aveva la stoffa del capitano d'industria. Fu proprio questa la fortuna secolo: l'arrivo di Albertini, abile imprenditore, giusto nel momento in cui il giornale, per reggere ai nuomente volgersi alla dimensione dell'industria. Torelli Viollier aveva preso a modello la stampa francese, Già nei primi anni Al-bertini diede un tale impulso al giornale da porlo al primo posto in Italia. Il Corriere fu sprovincializzato e divenne un quotidiano nazionale con tirature attestate fra le 600 e le 800 mila copie e con punte perfino di un milione. Vennero

Am bell 11,-14-21-

12-13-24-11-27-

Il Naviglio di via San Marco e la casa Tantardini, ancora esistente e compresa nell'area occupata, dal 1904, dalla sede di via Solferino del «Corriere della Sera». vista l'organizzazione amministrativa e della distribuzione. Un ruolo determinante nello sviluppo del Corriere ebbero da un lato la acquisizione in proprio della pubblicità che divenne una vera miniera d'oro per il bilancio, dall'altro la creazione di parecchi periodici illustrati, tutti fortunati e quindi in attivo, come la Domenica del Corriere, il Romanzo mensile, la Lettura, il Corriere dei Pic-

Nel 1904 il giornale, tra-sferitosi in via Solferino, annoverava già un migliaio di collaboratori fra redazione, amministrazione, mae-stranze della tipografia, corrispondenti fissi dalle principali capitali del mondo, scrittori esterni. Sovrano assoluto della cittadella di via Solferino era Luigi Albertini, sebbene avesse al-tri soci (G. B. Pirelli, De Angeli eppoi Frua, Luca Beltrami, il fratello Alberto), e sebbene il socio con maggior numero di carature rimanesse Benigno Morto quest'ultimo nel 1910, gli subentra-rono i figli Mario, Aldo e Vittorio, mentre nel 1920 sarebbero usciti dalla sociei soci minori (Pirelli, Frua, successore di De Angeli, Beltrami).

Uomini del Corriere come Guelfo Civinini, Arnaldo gi Barzini, viaggiavano per tutto il mondo. Le corrispondenze di Barzini per il raid Parigi-Pechino e per la guerra russo-nipponica, fecero epopea. Sul Corriere firmavano Ugo Ojetti, Renato Simoni che alla morte di Pozza sarebbe divenuto il critico teatrale, i futuri Nobel Grazia Deledda e Luigi Pirandello, Ettore Janni, G. A. Borgese, Ada Negri, Corrado Ricci, Marco Praga, Piero e Giuseppe Giacosa, quest'ultimo direttore della Lettura, Roberto Bracco, Sem Benelli, Gaetano Mosca, Luigi Einaudi che improntò il set-

Bontempelli, Nel 1907 comparve la firma di Gabriele D'Annunzio che sarebbe divenuto assiduo collaboratore, amico di Albertini, e la personificazione dell'epoca rutilante della vigilia della guerra. D'Annunzio ebbe anche una stanza « segreta» nel palazzo Liberty di via Solferino, messagli a disposizione dall'amico Luigi. Andava a rifugiarsi li quando l'assedio dei creditori o di qualche signora gli impediva di prendere una stanza nell'albergo di piazza Ca-

Il Corriere albertiniano - che Albertini paragonava ad una corazzata - continuò ad essere liberistico in economia. In politica interna fu antigiolittiano temendo le eccessive concessioni dovute alle pressioni delle masse e le ripercussioni del suffragio elettorale allargato in una società non ancora matura. In politica estera fu fino al 1914 favorevole alla Triplice Alleanza con gli imperi centrali. e conseguentemente, per prudenza, deplorò l'irredentismo e gli eccessi del nazionalismo. Ma nel 1915 divenne interventista. Durante la guerra via

Solferino divenne l'equivalente di un quartiere generale. Albertini era amico di Cadorna, uomini del Corcome Oreste Rizzini Ojetti, Barzini, Simoni (che curò La Tradotta, il giornale per i soldati della terza armata), Borgese, Ricci operarono in punti-chiave del comando supremo. Altri — dislocati a Berna, Parigi, Londra - furono utili informatori, attraverso il loro capo Albertini, del governo e della diplomazia. Albertini, senatore dal 1914. frattanto aveva affidato di fatto (e ufficialmente dal 1921) la direzione del giornale al fratello Alberto e la direzione amministrativa all'abile Eugenio Balzan. Corrispondente politico da Roma divenne Giovanni

L'indomani della Marcia su Roma il Corriere non uscì ed il portone di via Solferino, per la prima volta nella storia del palazzo, fu sbarrato. Però all'inizio il Corriere fu benevolo e attendista nei confronti di Mussolini, ritenendo che il fascismo si potesse addomesticare e che poteva servire come correttivo nella situazione caotica del dopo-guerra. Nel 1924, dopo l'as-sassinio di Matteotti, Albertini si ricredette e, in nome dello Stato liberale, si oppose decisamente al fa-

Il Corriere combatté ancora due anni il regime che si stava consolidando, sfidando non solamente i vari Farinacci, per non dire di Mussolini, ma anche non pochi industriali e notabili che fino al 1924 erano stati gli ideali sostenitori, e lettori, del giornale. Isolato, Albertini fu costretto a cedere le sue quote ai tre fratelli Crespi e lasciò il giornale. Uscirono con lui molti redattori e collabora-Ferruccio Parri, Guglielmo

scismo. Cominciarono allo-

ra sequestri prefettizi del

giornale, incendi di furgo-

ni, intimidazioni,

GLI ANNI DELLE « VELI-

stampa in generale cominciavano gli anni delle « vepersona stabiliva quali notizie pubblicare e quali ignorare, a quante colonne preparare i titoli, e magari faceva telefonare i titoli già pronti. Al Corriere lo scossone fu terribile, l'assalto alla diligenza cominciò senza esclusione di colpi. Il giornale, oltre che perdere in credibilità e quindi in tiratura, rischiava di divenire uno dei tanti fogli del regime. Non erano certo in grado di opporsi a ciò i frastratore Balzan, antifascista, il diplomatico manovratore della corazzata Cor-

riere fra tanta tempesta. Segui una filza di direttori via via destituiti perché Mussolini non li riteneva

sufficientemente affidabili. Nonostante le acrobazie di Balzan e dei predetti direttori, il giornale stava andando allo sbaraglio, insidiato dai ras del regime che venivano a dettar legge e miravano magari ad impadronirsene, e insidiato an-che dal *Popolo d'Italia* di Arnaldo Mussolini. Siamo al 1929. A questo punto il Corriere ebbe una fortuna: Mussolini tirò fuori dalla manica Aldo Borelli, allora direttore della Nazione, e lo mise a dirigere il giornale di via Solferino.

Borelli era un gerarca fascista di fede, come si diceva allora, « granitica ». Ma era nel contempo un galantuomo, un geniale giornalista nato per dirigere un grande giornale, e infine era un uomo di polso e aveva tatto. Anzitutto fermò le epurazioni in corso, riassunse qualche redattore licenziato come Filippo Sacchi che poi sarebbe divenaltri redattori antifascisti sulla lista nera come Amil-care Morigi e Carlo Zanicotti. Protesse anche i giornalisti caduti in disgrazia come Curzio Malaparte che era stato condannato al confino, e in seguito Luigi Barzini junior, arrestato alla vigilia della guerra. Borelli si oppose all'invadenza dei vari ras fascisti e infine riorganizzò e galvanizzò la redazione scoprendo nuovi talenti come Orio Vergani

e Dino Buzzati. Ovviamente anche il Corriere continuava a ricevere le « veline » da Roma, e il suo direttore doveva recarsi periodicamente a Palazordini. Ma Borelli seppe de streggiarsi con dignità intonacando di fascismo la facciata, ossia la prima pado un giornale di alto livello. La terza pagina fu co fatto da Palazzi — ma potenziata, gli inviati al- anche l'innegabile constata-'estero si moltiplicarono. Insomma il Corriere ridivenne, come ai tempi di Albertini, il giornale più ricco di notizie di prima mano, scritto dalle migliori penne e da specialisti di ogni settore.

Scrissero per il Corriere Malaparte, il vaticanista Sil-vio Negro, Monelli, Buzza-

L'atmosfera, però, era e perfino il direttore amministrativo Soavi che aveva preso il posto di Balzan. E venne la guerra. In oc-

SALO' E LA RESISTEN-ZA 1943-1945

Il 9 settembre arrivarono i tedeschi. Il capo della cronaca Arturo Lanocita, che aveva rifiutato di pubblicare un proclama nazi-sta, dovette fuggire. Scapparono anche molti altri giornalisti, decisi a darsi alla macchia, fra cui Corrado De Vita, Gaetano Afeltra, Montanelli. Ovviamente dovettero fuggire anche Janni e Sacchi. Rimase il segretario di redazione Andrea Marchiori, un « prussiano » che era già stato il segretario di redazione di Albertini eppoi di Borelli, Rimase anche il nuovo direttore amministrativo Aldo Palazzi, alla cui abilità diplomatica si deve la salvezza del giornale durante il periodo di Salò. Nuovo direttore fu Ermanno Amicucci che si ridusse a fungere da passacarte dei nazifascisti. Sul Corriere che allora tirava fino a 900.000 copie — Mussolini pubblicò « Il bastone e la carota», raccolto poi in opu-scolo a cura del giornale. I Crespi si appartarono il più possibile, lasciando allo scoperto l'amministratore Palazzi che giocò su due ban-

Palazzi da un canto amministrò il Corriere nazifascista come se non fosse accaduto nulla e tenne quindi con osseguio i contatti con gli occupanti. Da un altro canto, però, d'accordo con i Crespi, tenne anche i contatti con gli uomini della Resistenza all'interno e all'esterno del giornale, largheggiando in sovvenzioni ai partigiani, facendo pagare clandestinamente gli stipendi ai giornalisti alla macchia o alle loro famiglie, proteggendo gli operai e gli impiegati delle cellule comunista e socialista costituitesi dentro il Corriere dopo l'8 settembre. Ci furono irruzioni della polizia, arresti di tipografi e giornalisti (alcuni, deportati, non tornarono più), bombardamenti, insomma un clima di terrore.

Il direttore della Libera-zione fu Mario Borsa, designato già da tempo dal CNLAI. L'abile doppio gio-

zione che molti uomini del giornale avevano militato nella Resistenza — salvarono il Corriere, la cui testata però fu cambiata in Corriere d'informazione. Nella tipografia di via Solferino si stampavano anche l'Unità e l'Avanti!. Il giornale rimase per qualche tempo in regime commissariale, Con Borsa il *Corriere*, pur

ti, Vergani, Papini, Bacchel-li, Cecchi, Lilli, Piovene, Possenti, Tomaselli, Massai, Radius, Volpe e Gentile, Tecchi, Panzini, Baldini, ecc.

avendo una tiratura ancora ridotta e pur essendo sottoposto a intralci buro-

cratici e visto con diffiden-

za dai partiti, si mise su-

bito all'avanguardia nell'e-

spressione di idee politiche

(un liberalismo radicaleg-

giante) che furono conside

rate « premature » dalla

borghesia. Incombeva infat-

ti la paura del «pericolo rosso». Fra gli uomini del

rinnovato giornale c'erano Gaetano Afeltra, Gaetano

Baldacci, Bruno Fallaci, e

fra i collaboratori Riccardo

Bauer e Alfredo Omodeo.

Durante la campagna per il

referendum istituzionale Borsa si batté apertamen-te per la repubblica, osteg-giato in ciò dai Crespi che, rientrati in possesso del giornale al termine del re-gime commissariale, erano

favorevoli alla monarchia.

Il 2 giugno 1946 vinse la

repubblica ma ciò non evi-

tò a Borsa, nel successi-

to dalla direzione del Cor-

riere. C'era ormai nell'aria

del paese quel clima che a-

vrebbe portato allo scontro

frontale tra le sinistre e le

forze centriste nelle elezio-

1948. La scelta del Cor-riere era a favore delle for-

LA CORAZZATA AGLI

Con Guglielmo Emanuel

direttore dall'agosto del 1946 al 1952, eppoi con Ma-rio Missiroli, direttore dal

1952 al 1961, il Corrière -

nel quale frattanto erano

rientrate le grandi firme -

ORMEGGI 1946-1961

ze centriste.

politiche dell'aprile del

agosto. l'allontanamer

quella che gravava su tut-ta la nazione. Nel 1931 Bor-gese si rifugiò in America, nel 1933 Balzan scappò in Svizzera, con le leggi razziali vennero licenziati un redattore, alcuni impiegati casione della campagna di Finlandia era entrato al Corriere l'inviato speciale Montanelli, destinato ad essere tra le firme più popolari degli anni successivi.

Il 25 luglio 1943, caduto il fascismo, Borelli scappò a Roma, Ettore Janni venne chiamato a dirigere il giornale, mentre a Filippo Sacchi fu data la direzione dell'edizione pomeridiana che aveva una sua testata (Il Pomeriggio). Durante la breve parentesi del periodo badogliano, Janni resse il giornale come poteva, date le circostanze estremamente precarie del paese, ossia a forza di compromessi con il governo Badoglio che non intendeva concedere troppa libertà. Ma il 26 luglio via Solferino era stata un punto di ritrovo degli antifascisti.

> ridivenne come ai tempi di Albertini una corazzata: per efficienza e ricchezza dei servizi offerti ai lettori, per prestigio in campo nazionale ed europeo. Secondo il giudizio delle forze progressiste, l'unico inconveniente sul piano politico era che si trattava di una corazzata ferma. Tra le firme c'erano quelle di Montanelli, Moravia, Stille dall'America, Leonardo Borgese per la critica d'arte, Simoni, Corradi per le corrispondenze di guerra, Cervi, Palazzeschi, Buzzati, Vergani che avrebbe fatto scintille anche occupandosi del Giro d'Italia, Augusto Guerriero, Montale assunto come redattore e futuro Nobel, Libero Lenti per l'economia, Lanocita per il cinema, Lanfranchi per la cronaca, Croce, Verratti per lo sport, Panfilo Gentile. La tiratura aumentò. Il giornale appariva come l'espressione di quella borghesia italiana che si identificava nella politica di centro. Il Corriere di Emanuel

> > Missiroli non si staccò molto dalla linea politica di Emanuel, ma migliorò tecnicamente e nel contenuto il giornale. Il Corriere resse bene quando nacque il Giorno, nel quale confluirono molti redattori fra cui Baldacci. Nuovi tempi erano ormai vicini, una società più aperta si stava formando. Gli ultimi quindici anni dalla nomina a direttore di Alfio Russo (1961) a quella di Giovanni Spadolini (1968) e a quella di Piero Ottone (1972), appartengo-

soprattutto attraversò un

periodo di grigiore anche

grafico, di immobilismo: a-

spetti tutti che appariva-

no rassicuranti nel clima

del centrismo degasperiano.

contatto e nel colloquio anche critico con il quotidiano di via Solferino. Glauco Licata

no a una cronaca che la

stragrande maggioranza dei

lettori conosce per viva e-

sperienza giornaliera nel



1922 Pacehi di giornali sequestrafi 3 was Line alla Stazione Centrale IL SALVIATINO Una lettera diretta al Papa aperta dai fascist FIRENZE

Anche sianotte e nelle prime ore della mettine all'arrivo dei treni provenienti da Roma i fascisti di servizio elle Stazione di S. M. Novella hanno vigilato lo scarico dei pacchi dei giornali che sono stati regolarmente svincolati. Se non che dopo i fascisti si sono impossessoti dei pacchi e fattene una scelta, parte li hanno consegnati si giornaldi e parte li hanno sequestrati. Così le copie del Mondo, del Paese e del Corriere d'Italia sono passate completamente in mano dei fascisti, mentre gli altri giornali romani potevan oesere messi in venitta.

Hia.

Nella nottata sono state pure seguestrate tutte le copie dell'Unità Cattolica, che erano dirette egli abbonati. Fra queste vi era una grossa fusta con la sortita: « 4. Sua Santità Pio XI (Vaticano) - Roma ». La lettera è stata porteta nell'ufficio del Comando fascista e qui aperta al è visto che essa conteneva due copie de riormale cattolico. conteneva due copie del giornale cattolico florenvino. Oltre a questi sono stati sequestrati altri giornali provenienti da Milano e da altre località.

Durante tali operazioni non si è dovuto lamentere il più piccolo incidente...

II "Corrière della Sera,, seguestralo All'arrivo del treno da Milano una agua-dra di «camicia naro ha sequestrato tutti i pacchi in arrivo del «Corriere della Se-ra» che in camion sono siati trasportati al-la sede del Fascio in Piazza Mentana, Caro alberto ritaglio sal moss firmale No Tame preste due untité porta gimese all abbonat. of umeno posto. Feri in selene chioses il corriere for messo in vendite for tocotas fusciste oggi :

TEL.11.48

State additione pers alla statione, mentre " vic vano i paesti. Sono andato a parlane is : i vend i tre Konceti, alle statine . ifi um : a a de Janto votari. Z. ha d'iliant she il ci vine descarne otto giorni X huni Z'ony fino al 6 : a basta. I me uve sous giunti nemmeno,

Luigi Einaudi (lettera a sinistra) scrive al segretario di redazione Andrea Marchiori per mandargli l'elenco del suoi articoli pubblicati nell'agosto del 1919, e fa notare, con la sua proverbiale precisione, un errore tipografico: i numeri 231 e 232 di quell'anno erano statì riportati due volte. Nella lettera a destra Ojetti manda ad Alberto Albertini ritagli di giornali e notizie sulle persecuzioni fasciste contro il « Corriere »

## Al pubblico, cent'anni dopo

Cento anni fa, Eugenio To-relli Viollier, fondatore di questo giornale, esponeva la filosofia del giornalismo indipendente in un sistema liberale: « Se c'è una cosa che abbiamo in odio, è il giornale a tesi, il giornale che guarda ogni materia dal lato dell'op-posizione al Ministero o del-l'appoggio da dare al Ministero; il giornale che gira ogni mattina nello stesso circolo d'idee, come il cavallo nella cavallerizza... Ci piace essere obiettivi; ci piace ricordarci che tu, pubblico, non t'interessi che mediocremente ai nostri odi ed ai nostri amori; che vuoi essere anzitutto informato con esattezza; ci pia-ce serbare, di fronte a' nostri amici migliori, la nostra li-bertà di giudizio ed anche, se vuolsi, quel diritto di frondismo ch'è il sale del giorna-

Cadevano in quegli anni gli entusiasmi del Risorgimento e gli italiani, da poco uniti, cominciavano a dubitare di se stessi e dei propri capi, To-relli Viollier opponeva ai dubbi una dichiarazione d'amore per l'Italia, « la classica terra del buon senso, la patria di Parini e di Manzoni», che non poteva essere « la preda di un'oscena banda di malfattori ». Erano anche i tempi della grande miseria e di un grigio isolamento: le plebi incolte e analfabete sognavano la fuga con l'emigrazione. To-relli Viollier lanciava la sfida della fiducia: «Rialziamo i cuori e le menti, non ci accasciamo in un'inerte sonnolenza, manteniamoci svegli col pungolo dell'emulazione ». La povera Italia del 1876 aveva ancora una risorsa: credeva nell'onestà.

Fu, quello del primo numero, un articolo mirabile. La fortuna del Corriere sta nell'aver trovato, per i primi cinquant'anni della sua esistenza, due uomini capaci di rimanere fedeli ai suoi proposi-ti: Eugenio Torelli Viollier, Luigi Albertini. Entrambi furono ottimi giornalisti-edito-ri, secondo l'uso del tempo, e seppero trasformare un giornale modesto, nato con mezzi precari, in un'impresa solida e prospera: il Corriere diventò un grande giornale e diede all'Italia, ancora chiu-sa nelle angustie provinciali, il senso dell'epoca nuova che apriva per il mondo, contribuendo a portarla nella dimensione dell'Europa. Ma la vera grandezza di Viollier e di Albertini, la ragione profonda del loro straordi-nario successo, stava nel senso rigorosamente morale della professione giornalistica, intesa come religione. Entrambi sfidarono i governi, i centri di potere, la stes-sa opinione pubblica, pur di salvare quell'indipendenza di giudizio che era, per entram-bi, ragione di vita.

Per loro, l'esercizio della libertà non sfiorava mai l'arvizio alla comunità, che prestavano con spirito severo, con abnegazione, spesso con sofferenza, riferendo e interpretando i fatti con rettitudine. Un giornale, come allora il *Times*, come in epoche suc-cessive il *Monde* o il *New* York Times, diventa un gran-de giornale solo quando venera la verità; specie se la verità ferisce. Gli uomini al timone del Corrière ne erano

consapevoli.

Si possono pertanto discutere molte cose, del Corriere di quei tempi, che riteneva eccessiva la repressione dei moti del 1898, quando i can-noni di Bava Beccaris spar-gevano il sangue per le stra-de di Milano, e che pochi anni più tardi si opponeva a Giolitti, accusato di mollezza verso il socialismo; si possono esprimere giudizi diversi sui singoli atteggiamenti: ma il giornale, anche quando sbagliava, conservava intat-ta la sua indipendenza e, attraverso di essa, la sua legittimazione morale. E' che vero che Albertini fu tollerante in un primo momento col fascismo; ma lo fu soltanto perché credette, a torto, che fosse compatibile con la libertà. Già nel 1923, di fronte al fascismo ormai al potere, egli scriveva: «Transi-giamo su tutto; tacciamo una quantità di atti che si dovrebbero commentare aspramente; lodiamo tutto quanto che è umanamente possibile lodare... Rendiamo più agevole al capo del governo la vita additandogli lacune enormi dei suoi subordinati... Ma vi è un campo su cui non transigiamo e non possiamo transigere ed è quello che si riferisce al regime e alla sua integrità. Nella difesa delle libertà essenziali, della costi-legemonia con un'altra.

o il Regno, franco di porto. marzo al 31 dicembre 1876 L. 12 Estero (Stati dell'Unione Postale). al 5 marzo al 31 dicembre 1876 L. 22. di si d 0 81 MILANO, 5 MARZO. osa Co AL PUBBLICO vico, vogliamo parlarti chiaro oi di regime liber

Cent'anni fa, il 5 marzo 1876 (qui sopra una riproduzione della prima pagina con l'articolo dedicato ai lettori), usciva il primo numero del « Corriere della Sera ». Oggi dedichiamo alla ricorrenza del centenario, oltre all'articolo di fondo, la terza e la quarta pagina. In terza pagina LEO VALIANI ripercorre l'arco del secolo inquadrando il ruolo del quotidiano negli avvenimenti politici e sociali del Paese: « Il Corriere, diario di cento anni d'Italia »; GIULIO Paese: « Il Corriere, diario di cento anni d'Italia »; GIULIO NASCIMBENI intervista uno dei redattori più illustri, il premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale che rievoca gli aneddoti, le giornate, gli amici degli anni trascorsi in via Solferino. In quarta pagina, GLAUCO LICATA ricostruisce le vicende del « Corriere » dalla fondazione ai giorni nostri.

Nel quadro delle celebrazioni per il centenario, prosegue al Castello Sforzesco di Milano la mostra « Cento anni, cento firme nel Corriere della Sera ». Rimarrà aperta fino al 24 marzo con i seguenti orari: 9.30-12.00 - 14.30-17.15, escluso il lunedì.

tuzione, del parlamento non crediamo che sia né lecito né

onesto transigere ». Quell'intransigenza pose fine, un paio di anni più tardi, al grande periodo albertinia-no. Dopo essere stato attaccato, minacciato, insultato dai più rozzi polemisti del fascismo, il grande Alberti-ni, al quale Mussolini aveva invano offerto l'ambasciata di Washington, lasciò il Corriere. Poteva rassegnarsi a rinunce, subire umiliazioni, correre rischi, ma non mai vendere la sua indipendenza. Il 28 novembre, nel Commia-to, esclamava: « Quanti giorni d'impopolarità ho cono-sciuto! Nel 1908, all'epoca dell'annessione alla Bosnia, gl'incoscienti volevano che l'Italia seguisse una politica la quale ci avrebbe portato isolati alla guerra coll'Au-stria. Bisognava opporsi a stria. Bisognava opporsi a tale follia, a rischio di venire accusati di ricever denaro da Vienna... E bisognava, quando l'ora terribile suonò, non esitare, gettar tutto nella bilancia, voler la guerra, e nei giorni più cupi della guerra respingere la pace di transazione... Dopo? Dopo, tutte le amarezze del dopoguerra e della crisi di collasso a cui dovemmo sottostare. Infine quest'ultima battaglia, comquest'ultima battaglia, com-battuta in nome delle stesse idealità, degli stessi principi liberali a cui ho sempre ispirato la mia azione... Essa mi costa oggi il maggior sacrificio, quello del Corriere, a cui avevo consacrato intera la mia esistenza, che in ven-ticinque anni, assieme a mio fratello e a tanti eminenti collaboratori — ai quali va un pensiero di gratitudine infinita, come va al personale tutto di redazione, di amministrazione e di tipografia avevo portato a non comune altezza. A tale immenso sacrificio vado incontro col cuore gonfio di amarezza, ma a testa alta. Perdo un bene che mi era supremamente caro, serbo intatto un patrimonio spirituale che mi è ancora più caro, e salvo la mia dignità e la mia coscien-

Salvò anche con quel sacrificio, quando incombeva la Corriere. Vennero poi gli an-ni della riscossa e della Resistenza, del ritorno alla democrazia, della ricostruzione. Anche se meno grami a vi-versi, i tempi nuovi sono moralmente tormentati, più difficili da capire, tra vasti mu-tamenti sociali in Italia e nel mondo, tra gli incubi della guerra fredda e le vaghe speranze di nuove frontiere. tempi del suffragio ristretto, e di una ristretta egemonia, sono succeduti i tempi del suffragio universale. La crisi è immensa, incerti i valori ai quali si può fare riferimento. Non si possono petere le parole ammonitri-ci, e di lineare semplicità, che Albertini scriveva dopo la prima guerra mondiale: se la borghesia è capace di governare, governi; altrimenti ceda il comando ai socialisti; non si può continuare con questa vita grama. Oggi resta vero che non si può continuare così; ma non possiamo più ridurre il problema alla sostituzione di una

Fra tre mesi si compiono trent'anni di Repubblica. La prima Repubblica, fondata nel 1946, è forse conclusa? I rischi sono evidenti, e tutti gravissimi. Per salvare la Repubblica, e con essa la libertà, bisogna rendere pos-sibile la sempre più vasta partecipazione delle masse alla vita nazionale, senza compromettere le istituzio-ni che si ispirano ai grandi principi dello Stato liberale. E' in fondo lo stesso compito che l'Italia prefascista tentò invano di assolvere. Noi crediamo che, per di-fendere la libertà, sia necessario denunciare chi la mette in pericolo; ma questo non basta, e diventerebbe una sterile battaglia di retroguardia, se soprattutto non si contribuisse a rafforzare il campo di coloro che nella libertà credono, costringen-doli a deporre l'arroganza del potere, a combattere la corruzione, a governare nel-l'interesse comune. Il giornale può dare un contributo essenziale, per raggiungere tale obiettivo, solo se perse-gue l'unica missione che è sua: la ricerca della verità, che sempre va riferita, intera e spietata, anche se aspra, impopolare, scomoda al po-tenti. Se un giorno questo diventasse impossibile, la strada da seguire sarebbe strada da seguire sarebbe quella indicata, cinquant'an-ni fa, da Luigi Albertini: la intransigenza di fronte alle libertà essenziali dev'essere. oggi come allora, totale e

assoluta.

Per fortuna c'è, rispetto quegli anni, altro senso di maturità, di moderazione, di responsabilità, in tutti gli strati della società italiana; e siamo meglio integrati nelcomunità internazionale. Dopo un secolo, questo gior-nale è il diario della partecipazione di ciascuno alla vita collettiva: non esistono più confini. Diario non di una classe, ma di tutti gli italiani. Alle antiche certezze si sostituisce la ricerca, non comoda per nessuno, delle vie del consenso, nuova base della democrazia, Sono le vie che inducono a ripe-tere, con Torelli Viollier: « Rialziamo i cuori e le menti, non ci accasciamo in una

inerte sonnolenza » Così, dopo cento anni, un giornale che vuol rimanere fedele a se stesso non può che affermare di avere, pri-ma del diritto, il dovere delGiores Brisger Jue.

#### LA MOSTRA STORICA A MILANO

# Ricostruito anno per anno un secolo di «Corriere»

C'è una stanza al Corriere, al piano terreno di via Solferino 28, che ormai per antonomasia tutti chiamano « la stanza del centenario ». Chiunque di noi l'abiterà, d'ora innanzi, correrà il rischio di amene confusioni anagrafiche. E' la stanza dove per poco più d'un mese, dalla seconda metà di gennaio alla fine di febbraio, lavorando febbrilmente notte e giorno un gruppo di nostri colleghi, hanno scelto e preparato i materiali che ora i milanesi ritrovano al Castello Sforzesco, nella mostra storica « Cento anni, cento firme nel Corriere della Sera ».

Una quarantina di giorni, non son

Una quarantina di giorni, non son molti, per ricostruire visivamente cento anni. E tuttavia, il segreto del successo che l'esposizione ha subito incontrato sta proprio qui: che essa è stata concepita e realizzata con criterio giornalistico e con materiali giornalistici: didascalie e biografie sintetiche, il gusto dell'inedito e dell'aneddoto, la ricerca del « particulare » intimo e talora impertinente, ad arricchire e integrare il ruolo prevalente lasciato; beninteso trattandosi di una mostra, alle immagini.

Se mi si chiedesse una definizione, non troverei di meglio che quella di un grande réportage, nel senso classico del termine: un viaggio nei cent'anni di vita di un giornale, nelle esistenze di coloro che vi hanno lavorato, e nelle piccole grandi difficoltà di tale lavoro; quelle di trasmissione, ad esempio. Primo trasmettere. solevano dire i capi redattori agli inviati speciali freschi di nomina; secondo scrivere; terzo pensare. E' un paradosso, come spesso lo sono i regolamenti e i linguaggi di questo mestiere, ed esprime però una elementare verità: il giornale vive ventiquattr'ore e l'articolo migliore, se non giunge in tempo, altra sorte non merita che il cestino.

gliore, se non giunge in tempo, altra sorte non merita che il cestino.

Assai opportunamente, perciò, la mostra riproduce articoli e manoscritti celebri; ma ospita anche molte note riservate di redazione, rimbrotti dei direttori, giustificazioni dei redattori, vezzi curiosi di tanti collaboratori illustri. Corrispondente di guerra in Marina, Dino Buzzati non soltanto teneva un registro minuziosissimo delle navi affondate, ma lo corredava con disegnini colorati degli affondamenti. Corrispondente da Londra, Oreste Rizzini si divertiva a raccogliere soldatini di piombo dell'epoca napoleonica. Luigi Luzzatti, il grande economista predecessore al Corriere di Luigi Einaudi, scriveva ai fratelli Albertini lettere che il facevano impazzire, bisognava chiamare un perito calligrafo a cercar d'interpretarle.

C'è poi, sempiterna almeno fintantoché dureranno i giornali, la querelle sulle note spese dei viaggi. Autorizziamo
l'acquisto della pelliccia di coniglio, telegrafa l'amministrazione del Corriere a
Luigi Barzini junior inviato a Mosca;
beninteso, aggiunge, dopo l'uso essa resterà di proprietà del giornale. E ci sono
i drammi personali, spesso connessi con
le vicende belliche o politiche Malaparte, dal Forte dei Marmi, informa nel '34
il direttore Borelli che la sua condizione
di « sorvegliato speciale » va migliorando., « Vi sarei estremamente grato —
comunica il 28 luglio 1941 Montanelli da
Helsinki — se poteste fare una nota a
Picotti, a Stoccolma, perché mi mandi
urgentemente qualche cosa da mangia-

re... sto letteralmente morendo di fame». Numerose le lettere di interesse politico e storico. « Questa sera gli Albertini si congedano dalla redazione — scrive il 27 novembre 1925 Giuseppe Antonio Borgese a Oreste Rizzini — quelli che restano, politicamente sperano che il governo non abbia interesse ad avere un Corriere fascista ». Saltiamo al 1936: attraverso il redattore capo del Popolo d'Italia, il Duce invita Borelli « a usare nei titoli la nostra dolcissima lingua »; il Corriere, orrore, aveva osato pubblicare in un titolo la locuzione gentlemen's agreement, concessione snobistica alla perfida Albione.

94/e/2000 3/16.

periida Albione.

Tra i documenti più significativi della mostra è la lunga lettera scritta da Alceo Valcini a Borelli, da Varsavia, il 6 gennaio 1940. L'inviato speciale informa riservatamente il direttore degli eccidi che stanno compiendo i tedeschi, delle persecuzioni contro gli ebrei, dei convogli di vagoni piombati avviati ai campi di concentramento; « numerosissimi i suicidi». Già allora si cominciava a sapere; allora, però, non si poteva dire. Sei mesi dopo, il 3 giugno del '40, il capo della redazione romana, Mauri, invia a Borelli questa segretissima comunicazione: « Caro direttore, richiamate subito i corrispondenti da Parigi, lasciandone uno solo, senza chiedermi per telefono particolari in proposito. Fatelo con discrezione, in modo da non suscitare allarme». Mauri aveva saputo che, sette giorni dopo, l'Italia avrebbe dichiarato guerra alla Francia.

Abbiamo spigolato qua e là tra le innumeri tappe di questo réportage straordinario, che annovera materiali ricercati
con ansia giornalistica, e con altrettanto
amore, nell'immenso archivio di via Solferino e in tanti scrigni familiari. Montata nella mostra al Castello Sforzesco
— che dopo il 24 marzo passerà a Roma
— questa messe di notizie, di confessioni,
d'immagini, ci dà la cronaca «interna»
di un giornale in cent'anni, di cent'anni
in un giornale; vista in contrappunto
con la cronaca «esterna» poiché ciascuno dei pannelli, uno per anno, offre
nella collana di destra il riscontro dei
grandi avvenimenti culturali, politici,
umani che datano quell'anno nella storia.
Ci sono anche altre prelibatezze: due

umani che datano quell'anno nella storia.

Ci sono anche altre prelibatezze: due poesie inedite di Montale, scritte dopo aver ricevuto il Nobel; un articolo inedito di Pasolini sul Caravaggio; la richiesta da parte di Grazia Deledda di un certificato, al fine di ottenere la riduzione del canone telefonico; una raccomandazione di Pirandello in favore del figlio Fausto, « un artista — si compiace di scrivere il padre — veramente serio»; un articolo di Paolo Monelli sull'hispanidad censurato dal Minculpop; la prima pagina autografa del Mulino del Po di Riccardo Bacchelli. Cercavano anche, i nostri colleghi, un autografo di Leonardo Sciascia, cui è dedicato il pannello del 1969. L'autore del Contesto, però, suole scrivere direttamente a macchina. Che fare? Sciascia s'è intenerito: « VI copierò una pagina a mano », ha telefonato da Palermo. Ed è così che l'autografo dell'ultima pagina del Caso Majorana, esposto alla mostra, è stato scritto, anzi riscritto, in esclusiva per il centenario del Corriere.

Sandro Meccoli

lenna.

Commerce Sero

CORRIERE DELLA SERA. 8/4/76.

## Da Milano a Roma la mostra «I cento anni del Corriere»

ROMA — Dal Castello Sforzesco, la mo-stra dedicata ai cento anni di vita del «Corriere della Sera» si è trasferita nella «Corriere della Sera» si è trasferita nella capitale, presso la sede della Biblioteca nazionale centrale di via Castro Pretorio. Ieri pomeriggio la rassegna è stata inaugurata ufficialmente alla presenza del presidente della Camera Pertini, del presidente del Consiglio Moro e di altre personalità del mondo politico, culturale, giornalistico. Tra queste, i ministri Bonifacio, Pedini, Colombo, Rumor, Guilotti e Moriino, il segretario della DC Zaccagnini, il presidente della Confindustria Agnelli, il presidente della giunta regionale Ferrara, il direttore generale del Tesoro Ventriglia, parlamentari, editori e giornalisti. Hanno fatto gli onori di casa Angelo Rizzoli e il direttore del « Corriere della Sera» Piero Ottone, che ha illustrato personalmente agli intervenuti i pannelli della mostra. Prendendo a sua l'altro:
« Questa mostra tende a dare un'imma.

«Questa mostra tende a dare un'imma-gine non soltanto della vita di un grande giornale ma di ciò che il giornale è stato nella vita italiana di un secolo. Non è sta-to soltanto, come si dice comunemente, uno specchio, ma è stato interprete, a vol-te è stato anche protagonista. Più di al-tri, il "Corriere" è fondato sugli uomini e si è affidato al rapporto di fiducia tra il

prestigio riconosciuto di coloro che scrivono e il pubblico dei suoi lettori».

L'esposizione offre una sintesi di cento anni di cultura e di politica attraverso la vita di un quotidiano e il lavoro dei suoi collaboratori. In centodue pannelli sono rispecchiate almeno quattro generazioni attraverso alcuni dei loro più significativi rappresentanti. Ogni pannello reca un nome e una data: il nome di un collaboratore che abbia dato particolare impulso alla vita del giornale durante un certo momento storico. Il 1976, ad esempio, porta il nome di Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, la cui personalità viene dillustrata, fra l'altro, con due recenti inediti. Il 1975 porta il nome di Pier Paolo Pasolini, con documenti che riguardano la vita dell'uomo, dello scrittore, del regista.

Si giunge al «Corriere» quale è oggi ripercorrendo ogni fase della sua vita. Si comincia con Eugenio Torelli Viollier, primo direttore ed editore del nostro giornale. Si passa, poi, a Luigi Albertini, che si schierò contre l'involuzione antiliberale. Cento anni di vita che vedono succedersi sulle colonne del «Corriere» personalità come Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto, Gabriele D'Annunzio, Luigi Einaudi, Giovanni Amendola, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Luigi Pirandello.

La mostra rimarrà aperta a Roma fino al 24 aprile.

CLORRIENT SERAS

CORRIERE DELLA SERA. 13 maggit 1878

## Inaugurata a Bergamo Alta la mostra sul centenario del «Corriere della Sera»

Il 20 maggio, un supplemento dedicato ai cento anni della città lombarda

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

BERGAMO — Dalla Piazza
Vecchia sale il vociare delle
ragazze appena uscite dalle
aule universitarie. Gli studenti sciamano per le strade. La pioggia è finita da
poco. Un acquazzone. La
temperatura si è abbassata, Il primo visitatore della mostra è un professore
di liceo. Biondo, gli occhiali
d'oro (sembra il personaggio
del racconto di Bassani), porta alcuni libri in un sacchetto di plastica. Per ripararii
dalle ultime gocce d'acqua.
Un altro sacchetto di plastica gli fa capolino dalla tasca
sinistra dell'impermeabile.
Entra nel salone delle Ca-BERGAMO - Dalla Piazza

Entra nel salone delle Ca-priate, al primo piano del palazzo della Ragione. A Ber-gamo Alta, Disposta su due lunghe file, ad angolo acuto, la mostra itinerante « Cento anni, cento firme nel Corriere della Sera». Sono le 17 e 20. Il professore è arrivato in anticipo sull'orario della inaugurazione. Nel grande sa-lone quadrato la geometria

è interrotta da numerose piante dislocate in modo da formare passaggi obbligati.

Dieci minuti dopo il por-tone della sala delle Capria-te si apre. Cominciano ad af-fluire decine di visitatori. Dalle finestre si scorge Piaz-za Vecchia, E' vuota.

Arrivano, man mano, l'avvocato Francesco Speranza, presidente dell' Ateneo di scienze, lettere e arti » (una delle più antiche accademie della Lombardia, che ha compiuto, quest'anno, i 334 anni di età); il presidente del tribunale, Luigi Guglielmi.

Inoltre, il prefetto, Umberto Grieco; il presidente della Banca provinciale lombarda, Luigi Ciocca; il generale Ca-pizzi Cittadini, comandante della brigata meccanizzata « Legnano » e gli altri coman-danti militari di Bergamo; l'onorevole de Gilberto Bonalumi; l'avvocato Arrigo Leidi, direttore della Unione indu-striali; il questore, Giovanni Pellio; la professoressa Cleo Angeloni Zolla, assessore alla

pubblica istruzione; il retto-re della Università, Giorgio Szegö; il presidente dell'Or-dine degli ingegneri, Franco Bassi; il presidente della Re-gione Lombardia, Cesare Gol-fari; il procuratore della Re-pubblica, Alberto Miraglia.

lari; il procuratore della Repubblica, Alberto Miraglia.

Ed ancora, Franco Abbiati; i direttori della Domenica del Corriere, Benedetto Mosca e del Corriere dei ragazzi, Alfredo Barberis, il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, e altri numerosi sindaci che in questi giorni partecipano al convegno sulla finanza locale che si tiene presso l'università e parte del corpo docente dell'ateneo.

La mostra «Cento anni, cento firme nel Corriere della Sera», inaugurata ieri pomeriggio, resterà aperta fino a lunedi 24 maggio. Da stamane, a turno, fino a giovedi prossimo, la rassegna sarà visitata dagli alunni di tutte le scuole di Bergamo. Ciovedi 20 maggio, il quotidiano milanese offrirà ai lettori di Bergamo un supplemento di ventiquattro pagine, «Cento anni quattro pagine, « Cento anni

vita bergamasca rivissuto at-traverso gli articoli, le notizie, le curiosità pubblicati dal

Corriere ».

A fare gli onori di casa agli ospiti ieri pomeriggio c'erano la dottoressa Maria Macchi e il vicedirettore del Corriere, Gaspare Barbiellini Amidei. Nel breve discorso introdutitvo, Barbiellini Amidei ha sottolineato l'iter e i criteri di scelta della rassegna.

« Se manca qualcosa, ed è na. teri di scella della rassegna.
«Se manca qualcosa, ed è naturale che sia così — ha precisato —, si tratta di lacune casuali e non di scelte pre-

A Barbiellini Amidei ha fatto seguito l'intervento dell'assessore alla publica istruzione del comune di Bergamo, signora Angeloni Zolla.

«I pannelli esposti in questa sala — ha detto tra l'altro—rappresentano un momento culturale significativo per questo cammino a ritroso dalla cronaca alla storia con firme di tanto peso e autorità ». me di tanto peso e autorità ».

Sebastiano Grasso